







DELLA FORZA
DELLA FANTASIA UMANA,
TRATTATO

MURATORI.

BIBLIOTECARIO DEL SERENISSIMO SIGNOR
DUCA DI MODENA

อดอดเอดอดอดอดอดอด

EDIZIONE SETTIMA.





IN VENEZIA,

MDCCLXXXIII.

PRESSO GIOVANNI GATTI, CON LICENZA DE SUPERIORI. Alta Laire of 1110

Affice to built to

DUCA III MODUNA

THE THE SECTION



White they and thek.

IN VENEZIA,

# AI LETTORI.

L Sapere , cioè l'effere dotto le l' Ignoranza cioè il non faper di letttera, coftituiscono due diverse Repubbliche , spezialmente in Europa, e quelte di fortuna ben diverfa Cioè la prima creduta felice e gloriofa, e l'altra ignobile ed infelice. L'ignorante per lo più stima, e talvolta anche ammira i Dotti ; e all' incontro proprio è dei Dotti il mifar con compaffione, e talvolta con disprezzo la condizion degl' ignoranti . Ne può già metterfi in dubbio, che dall'ignoranza scaturiscano molti mali, e dal Sapere affaiffimi beni. Contuttociò due curiofe Lezioni accademiche si petrebbono formare; nell'una per mostrare, quanti beni accompagnino l'ignoranza ; é nell' altra per accennare, quanti mali provengano dallo stesso fapere. Egiacche alcuni Docti deridono da goffage gine di tante persone , potrebbono vicendevolmente anche gl'ignoranti ridere dietro a i Dottori, se arrivassero a conoscere, quanta sia la mol-titudine delle cose, che queste arche di scienza non possono sapere ; e quanta l' altra delle cofe , che molti fcienziati ed Eruditi credono di fapere , e pur non fanno . Però chiunque è laggio, applicandoficallo studio delle Lettere non folamente mai non insuperbifce , isprezza chi non fa ; ma impara anzi ad umiliarfi, perche viene a chiarir la limitazione del proprio intelletto , e l'infufficienza iua a fcoprire l'effenza, le cagioni , i moti, e le Modificazioni di tante cose, delle quali per altro è certa ed indubitata l' Efiftenza . Ora non v' ha oggetto, che dopo il fommo e adorabile Princia Pia

alla vita umaha. Ne pure fapplam determinare, di che sia composto lo sterminato corpo del fole: ne come esso mai non resti esaulto per tanta espansion di fuoco, e di luce, nè se stia fermo o si muova, pet tacer tanti altii Fenomeni spettanti ad effo, e ai fuol Pianeti : Ma non lasciam per questo d'averne evidenza del fole, e di tanti fuoi benefici effetti. Avendo io pertanto trattato in un precedente Opufcolo della forza dell' Intelletto umano , ho creduto non inutil fatica il trattare ora, delle forze della Fantafia umana , o sia dell' limmaginazione o immaginativa dell' Uomo ; cioè di quell'arfenale , di cui l'intelletto , potenza o sia Facoltà spirienale ; fi ferve per penfare e discorrere fopra un' înfinità di cofe; che egli apprende e conoice per mezzodi questa materiale potenza. Così ofo, ed oferò io di nominarla, chiedendone prima licenza dai Signori Filosofi. Certo è , che c' incontriamo ancor qui in diversi burroni; entro a i quali non può penetrare il guardo nostro. Tuttavia abbastanza abbiamo per afferire col contenso de' migliori Filosofi l'esistenza della Fantasia nel capo dell' uomo ; e per riconofcere ; che spezialmente in effa confifte il commercio dell'Anima col corpo, e che l' influffo della medefima Fantafia gran parte ha non folamente nelle meditazioni , ma anche nelle azioni umane, e iopra tutto nelle Morali. E se è così, ne vien per conseguenza; doversi tenere per cofa di non lieve importanza lo ftudiarsi per quanto si può, di scoprire ciò che sia, ciò sche poffa, e ciò che più spesso operi la noftra Fantafia in utile o danno non men della Repubblica, che delle private persone .

Hagià quafi un Secolo e mezzo; che Tommalo Fieno da Anversa Medico, pubblicò un suo Trattato de vivibui Imaginationi; a cui non man cò plauso in que tempi; perchè la vorato con tael gl' ingredienti e l'apparato della Scuola Peripatecica, la quale era tanto allora in voga: cioè con Quiftioni, Conclusioni, Obbiezioni, e Risposte, e con decidere fempre fecondo la vera , o creduta mente dell'irrefragabil Aristotele, di Avicenna, di Averroe ec. Vivande tali, così lecche, e mal condite , non si confanno più col palato de' moderni. Ma quel, che più importa, il titolo di quel Libro promette molto , edà pochiffimo . Cioè invita i Lettori ad un ricco e lauto banchetto; e poiciaalle prove fi trova ridurfi tutto lo studio d' effo Antore a cercar folamente fe la Fantafia poila crear Morbi nel corpo proprio o altrui , e curarli; e lequella delle madri abbia forza fopra i loro Feri : nel che si occupa la maggio parte d' effo Libro . Oh! ben più vasto è il campo della nostra Immaginazione, ed affaiffime altre ricerche restano da fare in quel recondito magazzino, in guifa che ançorche io fia per proporne non poche altre, che giudicherò a proposito tuttavia ne pur mi lufingo d'aver pienamente efaufta quella materia. Non afpetti poi il Lettore, ch'io mi metta a riferire, quai foffero i fentimenti degli antichi Filosonfi incorno alla Fantafia, ne dove i Peripatetici la allogaffero , e come la divideffero in più funzioni. Il Gaffendo ha foddisfatto a quelta parte d'Erudizione , la quale per altro a nulla ferve per farci intendere il vero fiftema della noftra Immaginazione. Sia in oltre a me lecito il toccar lievemente ciò, che per conto d'effa appartiene alla Medicina, effendo certo, che possono provvenir. molti difordini, e maleri al Corpo umano a cagion della Fantalia o troppo agitata , o lefa ; ficcome all'incontro la medefima ha forza di guarire anche istantaneamente alcuni mali , massimamente nelle Donne , cagionati , da oftruzioni de' fuidi, e dall' impedita circolazione degli Spiriti a-Di-

nimali , o vitali . Intorno a ciò son da vedere vari Medici, che ne han trattato, e ne parla anche il suddetto Fieno, con dottrine nondi meno. che oggidi farebbono torcere il nafo, o sbad miliare . fe ardiffero di venire a mercato. Finalmente trattandofi di materia di difficil digestione , non s' han da aspettare da me , molto men da efigere dimoffrazioni in quello , che farò per dire . Non s'è trovato, ne si troverà mai Microscopio, che ci conduca a discernere le maniere, che tien l'Anima , perche Spirito invisibile , nelle fue funzioni . E quantunque fia da noi creduta la Fantafia una Facoltà materiale, e la fua fede nel Cerebro : pure ne men colà potrà mai penetrare l'occhio nostro per iscoprire le da noi appellate Idee e Fantaimi . Convien ancor qui . come in tante altre ricerche , contentarfi del verifimile; e chi più di questo può apportarne . maggior plause ancora ne dee sperare.



# INDICE DE CAPITOLI.

| 1. TElla differenza dell'intelletto, e della                 | Fan-     |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| tafia umuna , e particolarmentte dell                        | a bri-   |
|                                                              | ag. g.   |
| II. Della Fantasia, e delle sue funzioni e sed               | 8 . 15.  |
| III. Che la Fantasiae un maraviglioso lavero                 | della    |
| Potenza e Sapienza di Dio.                                   | 23       |
| IV. Della Memoria.                                           | 30       |
|                                                              | 40       |
| V. De i sogni .<br>VI. De i sogni placidi ed ordinati, e dei | dilar-   |
| VI. De i jogni piaciai ea orainaii, & aci                    | 46       |
| dinati.                                                      | 7: 4     |
| VII. De i Sonnamboli, detti antora Nottambo                  | li . 57  |
| VIII. Della Pazzia e del Delirio, deplorab                   | 111 ej-  |
| fetti della Fantafia.                                        | . 76     |
| IX. Dell' Eftafi, e Visioni .                                |          |
| X. Della forza della Fantafia attribuita all                 | s Ma-    |
| gla.                                                         | 105      |
| XI. Delle Malattie particolari della Fantafia                | ımana,   |
| propenienti dalla natura, o da noi ftelli crea               | re. 110  |
| XII. Delle Macchie del feto umano attribu                    | ite ai-  |
| la forza della Fantaha materna.                              | 124      |
| XIII. Della maniera, con cui iF antasmi giornali             | eri poj- |
| Sono turbar l' Anima, e sconvolgere la religio               | ne.131   |
| XIV. Degl'idoli cari della Fantafia.                         | 140      |
| XV. Della diversita delle Fantasie                           | 150      |
| XVI. Della Fantafia de Filosofi.                             | 160      |
| XVII. Del commercio dell' Anima col cor                      | po , s   |
| della Concupiscenza dell' Domo .                             | 169      |
| YVIII. Dolla necessita di ben revolare e co                  | regere   |
| la nostra Fantasia, e degli ajuti, che a                     | ciò può  |
| prefer la Filolofia razionale.                               | 178      |
| YIY. Della Filolotia Morale e della Filolotia                | Cristia- |
| na , mezzi per ben regolare la nostra Fantasi                | 4. 185   |
| XX. Delle cagioni Fifiche degl' insulti pernicio             | fi della |
| Fantafia, per quel che riguarda le azioni A                  | dorali , |
| ed altri mezzi per frenarli.                                 | 192      |
| en attis morri has linumits                                  |          |



## DELLA DIFFERENZA

### DELL'INTELLETTO, E DELLA FANTASIA UMANA.

E particolarmente della prima di quefte due Potenze

#### CAPITOLO PRIMO.

A dine maray

Llorch'il Filosofo Cristiano si mette a meditare tanti e si vari Entt, che compongono d'universo mondo, non può dispensarsi dallo stupore in offervando la soprendente grandezza, o l'ingegnosa struttura, o l'

erdine maravigliofo di si gran tutto, e di tante fue parti. Quelta meditazione non folo è fufficiente ad alzare, ma neceffariamente alza il penfiero umano a riconofere un ente superiore, perfettiffino, eterno, effichete da se, dotto d'infinita potenza, per formare un si vasto e maesso foe emporio di creature ; e d'infinita ispienza, per architettare una si prodigiosa ed ampia fabbrica con tante artifizio, e con sì ingegnoso legamento di tut-

CAPITOLO tutte le sue parti. Madelle cole, che si veggono fu la terra, niuna è capace più dell'uomo fteffo di darci una grande Idea di quelto fapientiffino e potentifimo arrefice, che noi appelliamo Iddio . Ordinariamente fi fuel dare all'uomo il pompofo titolo di Microcofmo , o fia di un picciolo Mondo , Non ardirei dire io, che a me, e a parl miel convenisse un si glorioso nome . Quel che nondimeno è certo, una mirabil fattura delle mani di Dio mesita ben l'uomo d'effer chiamato. Se si considera la parte iux corporea , per cui è fimile agli Animali, sì varie, si delicate, sì artificiose troviamo le ruote, cioè i folidi e i fluidi, gli organi, e sensori di questa, macchina, che insensato convienche, fia, chi non paffa ad ammirare e benedire l'invisibil, ma necessario autore d'opera si induffriofa: Molto più fenza paragone dee eccitar lo Aupore confiderato l'uomo nella più nobil parte iua, cioè nell' Anima ragionevole, per cui s'affomiglia agli Angeli, la quale unita al corpo, qual Regina ivi comanda, e coll'ajuto di questo suo fervo tante cognizioni acquista nelle scienze nelle arti, e nelle umane azioni, che tutte poffond cooperare alla confervazione, al comodo diletto, e buon regolamento si della Repubbli-

ca, che di cadam particolare.

E puredi quefte due iofanze, che compogono.
Pumo, l'una fpirituale ed incorpora, el'altra
materiale, quante cote ci iono, che fir malcondono
al noftro guardo. Ne comofciamo chiaramente gli
effetti; ma non poffiam giugnere addicernere molte delle cagioni e maniere del loro operare; perche
i fenfi nofici non-han forza di penetrare in quel
gàbinetto, ni di offervare i vari loro ordigni e
movimenti. Per quel che rignarda l'Anèma, certo
è fentifi da noi, che la fede fua è propriamente
uel capo neffic; jua con cutto queftono ne pof-

fiamo affegnare il preciso suo sito; e l'averla il Descartes collocata nella glandula pineale, tuttochè fia una lodevol e immaginazione : la cofa però non è certa. Per conto poi della Fantafia ritroveremo efferci nell'efame d'effa non poche cofe incomprenfibili, e contuttociò innegabili. Il che nondimeno non ha da trattener noi dal confiderar questi arcani per ricavarne quel più probabile o verifimile, di cui è capace il corto nostro, intendimento. Prefentate una moltra da orologio ad un rozzo contadino, egli offerverà ed ammirerà quel regolato moto, che ci fa avertiti del corto e della divisione del tempo; ma non faprà Immaginar la cagione di que' movimenti si ben concertati, se non fi apre quella macchinetta, per fargli vedere le ruote, e se non gli si dia ad intendere la forza della molle occulta. La prima volta, che l'orologio da ripetizione fu portato in Francia dall' Inghilterra, per dono fattone dal Re Carlo II. al Re Luigi KIV. ne pur seppe l'orologiere d'esso Re scoprime il fegreto, perche nascoso dagl' Ingless, finche una persona più d'esso perspicace arrivò a discernere tutto. Tanto non possiamo sperar noi nella considerazion di affaiffime fatture, che vengono dalla mano di Dio, Artefice senza alcun paragone più faggio e industrioso, che tutti gli uomini; e molto theno in contemplando la più ingegnosa delle pofle fulla terra , cioè dell' uomo fteffo. Quel folo , che a noi è permeffo, confifte in conoscere merce della diligente Notomia da affaiffimi ingegni e ftramenti confermata, la struttura delle parti più groifolane del corpo umano, perche fottopofte all'efame degli occhi. Ma non per questo abbiam manieradi ravvitar moltistime fegrete vie e forze dei fluidi e det nervi del corpo umano. Tutto di abbiamo in bocca gli spiriti animali, cioè gl' immaginiamo

#### 2 CAPITOLO

giniamo fenza mai averli veduti, e fenza poterli vedere. Tuttavia difipuliamo intorno alle cagioni della digeflione, cioè, di quella maravigliofa trasformazione di uno, o pur di differenti cibi in Chilo e latte. Più flupenda ed incognita ancora è la co-flituzione e forza del feme, con altre particolati-ta spettanti alla generazion dell'unone e degli altri animali, e alla trasformazione di vari infetti. Quanto più fi fludia, tanto meno s'intende di questi e daltri fimili effetti naturalize folamente intende il luggio e Criftiano Filosofo, che dobbiam tanto più riconoscere e lodare quella fapientifisma Mente e cagione, che ci ha fabbricati, quanto men sappiamo ficoprire le fineze del fino afcofo artifizio.

Prima dunque di metterci in cammino, per conoscere qual cofa sia la Fantafia dell' uomo, di cui ora prendo a razione convien offervare l' effenzial differenza, che paffa tra effa Fantafia, e la Mente umana. A me sia lecito colla scorta de' più accreditati Filosofi di mettere due distinte potenze nell' uomo, l'una spirituale, l'altra corporea. La prima è da noi appellata Mente, o fia intelletto ed intendimento umano; che è la facoltà primaria e più effenziale delle Creature ragionevoll , o la funzione più rilevante dell' Anima nostra. V'ha qualche moderno Filosofo, che non vuol riconoscere in offa Anima per due facoltà diffinte l'intelletto e la volontà , fostenendo esti ; che l'intendere e il volere non sono che azioni diverse della medesima Anima . Poco importa il disputare di questo . Per fare in quella maniera, che fi può ; qualche notomia dell'indivisible spirito umano, e delle sue azioni, sempre gioverà il valersi della distinzione suddetta d'intelletto e volonta, come di due facoltà o potenze, che producono atti molto differenti fra loro. Arikotele e i fnoi feguaci immaginarono nell'

'Anima dell' uomo altre potenze, come la cogitatrice , l'estimatrice , la Memoria , la reminiscenza , la conformatrice , la concotrice ; l'appesitiva , la motiva , ed altre fimili , che fon tutte divisioni ideali , benchè certi sieno gli atti attribuiti a quesie immaginate potenze. Situarono ancora nella parte deretana del cerebro la facoltà memoratrice; la Fantafia nella parte anteriore d'effo cerebro o fia nella fronte; el'intelletto nel mezzo di que-Ro. Ma noi poffiam bene immaginar così fatti ripostigli e pertinenze nel capo amano, ma senza potere render ragione o prova alcuna, che vaglia. E' lecito bensì agli astronomi il dividere in varie provincie il Disco Lunare, e dare il suo nome a cadauna d'effe , perchè quel globo lo veggiamo, ed è infallibile contener effo una vasta estenfione, quantunque inferiore di molto all'ampiezza del globo nostro della terra. All'incontro microscopio non si dà, che possa scorgere le sedi e la maniera delle fottili mozioni dell' Anima umana. E'affai, che perfettamente conosciamo queste nozioni. Quanto all'argomento, ch'io mi ion proposto di trattare, convien ravvisare attentamente ciò, che fignifichi intelletto, che anche fi vuol appellar Mente. Noi con questo nome intendiamo la facoltà o la potenza, che ha l'Anima nostra di pensare, cioè di apprendere le Idee delle cose, di combinarle, di dividerle, di aftraere, di giudicare, di formar affiomi universali , di raziocinare , di far altre similiazioni, delle quali è folamente capace un ente, ed agente reale, spirituale, ed è incapace la materia, per quanto si voglia organizzata e lottilizzata.

Mirate ora la gran ferie delle fatture, onde è compolio il cielo e la terra, tutte procedenti a dirittura dalle mani dell'Onnipotente Creatore, jenza che alcundegli uomini fia intervenuto ad ajuta.

#### GAPITOLO

tarlo, effendo l'uomo interamente anch'effo una di quelle fatture. Che magnificenza, che varietà che artifizio, che ordine da per tutto! Perche fiamo affueffatti a veder tutto di le opere di Dio, ne ci mettiam mai a confiderarle per tutti i lor versi, non ci compariscono per maraviglie, come fono in fatti. Rivolgietevi poscia ad un' altra innumerabil ferie di cofe, tutte nate dall' industria e dal raziocinio dell'uomo, e troverete ancor qui un altro ampissimo teatro di maraviglie. Tutte le scienze e l'arti riconoscono il lor principio, progresso, e compimento dall'intelletto umano, che raziocinando, cioè inferendo una cognizione dall'altrà , ha provifto al bifogno, ha moltiplicati i comodi della vita umana ; ed ha scoperto il vero, il buono, e moltiplicato il bello di tante cofe per render più felice il nostro genere, se sappiamo servircene in bene. Di tutto si dee la glotia a Dio, perchè dono suo è quell' intelletto medefimo, la cui induffria ha prodotto è va producendo tante invenzioni e opere della mano degli uomini, che si mirano nella vasta sfera del nostro basso Mondo Maquesto Motore immateriale, che da noi fi chiama intelletto o Mente, poco avrebbe fatto peco potrebbe operare nello stato prefente della vita, te il supremo artefice non'ti aveffe forniti de' fenfi e della Fantafia, cioè d'organi materiali , che avvilaffero la Mente degl'infiniti oggetti efterni , e delle lor configurazioni, movimenti , ed effetti . L'Anima ragionevole, chiusa nel capo umano, non è diversa da un Re o Regina , che sempre se ne steffe ritirata nel suo gabinetto. Conoscere reggere i fuoi fudditi non farebbe permeffo a queflo regnante, ove non teneffe molti e vari uffziali, the di mano in mano fedelmente gli riferiffero quanto fuccede nel popolo e fra i privaPRIMO.

sil. Tale agnun può (corgere, che è il fifema dell' uomo. Siccoine vedermo, i fenfi quei fono, che dan ragguaglio alla Fantafa di quanto effi han raccolto dall'effitenza delle figure, e delle asioni de' corpi, o fia degli enti materiali. Per mezzo poi della Fantafia quefta relazione pafa all' Anima, cioè alla mente, la quale per tal via giugne a confocere entro il capo con tal ficurezza per lo più le cofe poffe fuori di noi, come fe a ditritura le vedeffe, le udiffe, le toc-fafie et. Paffamo dunque ad offeryare i qual co-fa fia la Fantafia, e a ditrie quel che fi può : giarcche Dio l'ha formata in maniera, che per vari riguardi può anch' effa entrar nella claffe egli arcanti.

#### CAPITOLO IL

Della Fantafia, e delle sue funzioni, e sede :

Ltre alla potenza spirituale, ed Incorporea. che appelliamo mente, abbiam meffa nell' nomo un'altra corporea e materiale, a cui diamo il nome di Fantafia, Pitagora, Platone, Ariftotele , e i lor feguaci infegnarono questa dottrina .' Immagino ello Ariftotele anche un fenfo comune, come diffinto dalla Fantafia; ma non v' è necessità di moltiplicar qui gli enti , bastando la Fantasia unita colla mente per le funzioni interne dell' Anima umana. Ne folamente gli Antichi han riconosciuta questa potenza, ma ancora il Gaffendo, il Defcartes, e gli altri Filosofi moderni , di modo che ben giusto è l'uniformarsi con loro per ammetterla. E tanto più perche la sperienza ce ne somministra de i troppo vigorofi indizj. Certo fe attentamente confideriamo not fleffi , apparlice tofto , cho i cinque fenfi dell'

nomo nelle persone svegliate, applicati che sie no agli oggetti prefenti, posiono informar l'An ma, che un corpo esiste, che ha latal figura, tal colore, fuono, odore; che ha movimento, quiete; che è un solo, e molti, e così disce rendo, Queste non sono che sensazioni. Da ci il. fenfo ha rice vuta l'impressione di quell'oggett ancorche noi non ne scorgiamo la certa manier. pure fondatamente crediamo, che l' Idea o fia immagine, o il carattere, in una parola qualc' notizia d'effo oggetto fia portata per mezzo de' ne vi e degli Spiriti animali al cerebro, vada ivi conficcarsi in quelle cellette , e in quelle piegatur. delle quali è composto esso cerebro. La notomi di quelta principal parte del corpo umano fu fatt dal celebre Willis. Ma fon anche da vedere lo Sce none, il Vieuffen, e il Ridley , altri ingegni li glefi, che nella stessa notomia si sono esercitati pretendono d'aver trovati errori in esto Willis, di spiegar meglio tutto ciò che appartiene al cer bro nostro. Altra cagione non si può ragionevo mente immaginare, per cui l'adorabile nostro A tefice Iddio abbia nel capo nostro, collocata quel massa di materia molle, e vischiosa, le non perch ivi s'imprimano e si conservino le specie e Ide delle cofe colà portate dai fenfi, affinche fervan poi come magazzino della Memoria. Per quest anche i bruti ne fon forniti a proporzione del lo bisogno, e del fine, per cui furono creati. L'uo mo iupera gli altri animali nella copia del cere bro, e nell'ingegnofa ftruttura del fuo capo, benchè forse dalla qualità del tangue possa venire la maggiore o minor forza ed attività del cerebro, o pur da altre minute , e sconosciute ruote, che formano poi la diverfità de'cervelli per conto dell' ajutar l'Anima a intendere, a ricordarsi , e ad altre azioni, benche la groffa organizzazion del caSECONDO:

po fia la fteffa in tutti . Qual poi fia l' ufizio particolare del cervello, secondochè si offerva dalla notemia , divilo e diftinto dal cerebro stesso , per quanto fi poffa dire ed immaginare non arriveremo mai a faperlo. Ora confiderando noi , come vada a terminare ad effo cerebro ogni nervo sparlo pel corpo, e vegnente dagli occhi , dalle narici , della lingua , e dal palato , dagli orecchi e dalle mani : giuftiffimo fondamento abbiam di credere i che effi fieno il veicolo proprio, per cui l'azione de fenfe paffi al cervello. e vada ad imprimere in effo un' Idea, o immagi. ne . o specie , o vestigio della cosa o vedutal o udita , o odorata , o gustata , o toccata . Oltre a ciò hanno i dotti immaginato, che si dieno certi (piriti, appellati da effi animali, prodotti dalla parte più fottile del fangue , agilifimi ed invifibili, che scorrendo per effi nervi immediatamente rapportino alla Fantafia le ambalciate de' fenfi. Non mancano già persone, siccome diffi, che chieggono , le alcuno abbia mai veduti questi spiritl animali , e li tengono per un'immaginarla invenzione di chi non fapendo spiegar le cofe forma nel suo cervello degli ordigni a suo piacimento, fenza poterne punto provar l'efiftenza . Certamente furono meff in dubbio oppure derifi questi spiriri dal Ridloo , dall' Argentiere ; dallo Stahlio, dal Goelicke , e da altri , nella steffa guifa che parecchi non fanno indurfi adiaecettar la materia fottile introdotta nel Mondo terracqueo dagli antichi Filosofi , e rifuscitata dal Descarces per softenere la negazion del vacuo, perche niuna notizia ce ne danno i fenfi sie nulla fetve in fine per negar effon vacuo . Contuttocià effendo una proprietà de' corpi tanto folidi, che fluidi, e fpezialmente degli ultimi , di tramandan effuy); che spiriti ancora . . fi no-

#### CAPITOLO

fi nominano ; fembra non folamente probabile ; ma quafineceffaria la supposizion de suddetti spiriti animali nella parte nervea, deftinata dall' artefice superno per portare con tanta celerità al cerebro le Idee delle cose, che son suori di noi. servendo poi la Fantasia d'esse imbevuta all' Anima di specchio per apprenderle ed esaminarle. Solamente convien por mente ; che per conto della visione potrebbonsi credere non necessari esti spiriti animali : imperocche la luce (senza di cui nulla vediamo ) paffando per la retina dell'occhio; quella è, che porta al cerebro, o sia alla Fantasia, tanto la figura; quanto il colore; ed altre modificazioni de corpi da noi veduti. Ma quello medefimo effetto della luce ; cioè di una materia la più fottile, che fi conofca; ed entrante nella categoria delle cofe spiritose, ci sa intendere, che anche gli spiriti animali, procedenti dagli altri sensi, posiono trasportate alla Fantafia la notizia dell' alere modificazioni de' corpi; che appartengono alla loro giuridizione

Oraquelta Fantafia vien chiamata da Aristotele , come ancora dal Gaffendo , facoltà conofence, o conoscitiva, troppo impropriamente a mio credere. Della fola Anima , o sia della Mente , è proprio il conoscere, e non già del corpo, e della materia, quale dicemmo effere la fteffa Fantalia. Sia poi permello a me di chiamare ella Fantafia una potenza o facoltà corporea , fenza prendere nel suo rigoroso significaro il nome di potenza: èquella ficuata nel cerebro; cioè, in una iostanza materiale, e composta de vestigi de corpi, ad esta portati dall' azione de' sensi . Le forse non dirò attive, ma impulsive della materia messa in moto non si possono negare , tuttochè resti sempre oscura la maniera, con cui lo Spirito muove la materia, e vicendolmente la mate-

SECONDO: ria muove lo spirito. Elia Camerario Tedesco nel juo libro intitolato , Medicine ac Philice Specimina , impugno l'efistenza della Fantasia ; e l' impression delle Immagini , o sieno Idee nel cerebro nostro; e ciò perchè non si può vedere, ne esaminare quell' arsenale; ne si sa intendere, come nella struttura meccanica d'esso cervello possa allogarsi l'innumerabil copia di tanti oggetti : Fu egli perciò di parere ; che questa incredibil copia d' Idee vada ad imprimerfi nell' Anima ftefla; e quivi si conservi : Di ciò diremo qualche cofa al Capitolo IV. seguente. Intanto ricorderò io ; avere i Medici più e più volte offervato ; che offeto il cervello per qualche caduta o ferita; vengono a cancellarsi le Idee ed impressioni ; che sormavano l'officina della Fantasia. Si son trovate ancora Febbri di si maligna natura; che han fatto perdere la memoria di quanto s'era dinanzi imparato: il che vuol dire, ficcome faremo conofcere , che hanno faccheggiata la Fantalia ; lede della medesima memoria ; di modo che refituita la fanità , è convenuto a quelle perfone tornar novamente a studiare per fapere infin leggere e scrivere . Finalmente non fi, può negare , che ancora i bruti abbiano la Fantalia ; maggiore o minore , secondochè richieda la lor diversa natura . A questo fine lor pure Dio ha forniti non men di organi , che di cerebro , ed offerviamo , che non manca loro almeno un' apparenza di memoria : Conseguentemente anche nella parte Corporea dell'uomo ha da effere fituad ta la provincia della Fantafia. Paffiamo ora a mifurar l'erario di questa , fiami lecito il dire facoltà o potenza, che troppo diversa è secondo la diversità delle persone. Si è disputato , e fi disputa tuttavia; se noi abbiamo Idee innate del vero, e del buono , le quali dall' utero ma-



oggetti, tanto più si acquista di cognisioni :

Idee .

Adunque gli occhi ordinariamente sono de' primi ambasciatori, che portano qualche notizia degli esterni oggetti entro di noi . La luce vegnente dal corpi ha da Dio ricevnta questa abilità di paffar per l'occhio, e per li fuoi nervi, come fa per li cristalli; e giungendo coll' immagine d'essi corpi; di cui è imbevuta , alla tavola rafa , per così dire , del cerebro , ve l'impronta . Per mezzo ancora dell'orecchio , e de' fuoi nervi fenfori , il suono diverso delle parole ; a cui la Mente applica il fignificato , fi va di mano in mano imprimendo in effa Fantafia . E così proporzionatamente fan gli altri fonsi . Certamente conviene a i soli Fantasmi, procedenti per la via degli occhi, il nome d'immagine, o fia d'Idea, che io mi prendo la libertà di chiamar lo stesso. Ma qual nome daremo agli altri Fantasmi, che riceviamo dall' udito ; dall' odorato , dal gusto ; e dal .tatto ! Impressioni ; traccie , vestigi delle configurazioni, e del movimenti di que'corpi possiamo appellarli. Ma chieggo qui io licenza di poter nominare, come tanti altri fanno , immagine , o Idea qualunque notizia delle cole efterne, che vada conficcarsi nel cerebro , o sia nella Fantasia ; perche in fine quell'impressione, traccia , o vefligid, rappresenta alla Fantafia in certa guisa un' immagine della cofa; che il tenfo ha appreso nell' applicarfi, ch'ei fa al corpi presenti, come sarebbe un cavallo, una quercia, uno sprone, la pioggia ec. ficche concorrono tutti i fensi ad accrescere il capitale della Fantasia; e poi per mezzo d'effa Fantafia la mente umana viene a conofeere tante cose corporee, che son fuori di noi; col mirare i loto Fantaimi , fubito che pervengono alla Fantasia : e da che son fistati ivi, può del paCAPITOLO

gi effa mente , ogni volta , che n'abbia bilogno ; tornare a consideratll, per formar con essi le tele de fuoi pensieri . E pur qui non è ristretto rutto il fondaco dell' umana Fantafia. Queste finora non ion che Idee di cose corporee e materiali, foggette alla giurildizion de fensi. L' Anima anch' effa la provvede di un'ampliffima copia d'altre Idee , che fi chiamano intellettuali , o Spirituali, perchèo scoperte, o formate dall' intelletto umano, e separate dalla materia. In questa schiera son comprese tutte le verità, che dicemmo chiamarsidai Cartesiani eterne, o immutabili, e che ien da loro divise in geometriche, numeriche, e metafifiche . Certamente , che due c due facciane quattro; che il tutto fia maggior della sua parte; che un triangolo sia una superficie terminata da tre linee : son verità stabili d'ogni tempo, e ravvifate dall'intelletto , e non materiali in fe fteffe . Così l'Idea di Dio , della stessa verità , della bonta e bellezza , del tempo , dell'efifenza , ed effenza, delle cagioni , relazioni , ed affailfime altre, appartengono alla giurisdizione dalla mente nostra , siccome potenza capace di raziocinare, con dedurre una cognizion dall' altra, con astraere , dividere , combinar le Idee , formar gli univerfali delle cofe , e fare altri fimili atti , a'quali non può mai giugnere ne il fenio , ne la Fantalia dell' uomo . Sembrerà forie , che quest'altro si dovizioso apparato d' Idee depurate da ogni materia non possa entrare nel magazzino della Fantasia potenza materiale. Ma abbiamo la sperienza , che anch'esse ivi si vanno ad imprimere, e che la mente ve le trova fcritte ed improntate ogni volta che ne ha di bisogno. Imperciocche la mente stessa con segni sensibili, concepisce e determina le nozioni non fensibili , cioè con parole , locuzioni , e figu-

re le quali rappresentano l'oggetto inteso dalla potenza spirituale. Abbiam parole, che esprimono gli affiomi, i generi, le specie, la grandezza, e simili nozioni Metafisiche. Abbiamo numeri, che ci fanno intendere ciò, che l'Algebra ci viene insegnando. E la Geometria ha linee, che indicano i concetti altratti e spirituali di questa professione. Però anche le Idee intellettuali vanno ad accrescere l'emporio della Fantasia, cioè, quel libro, che continuamente sta aperto davanti all' occhio interno della Mente, per potere scegliere di tanto in tanto quelle , che han da fervire all'ordinario parlare degli uomini, alla meditazione, al raziocinio. Finalmente per conto degli universali, benchè il Gassendo pretenda, che la Fantasia non riceva se non le cose fingolari ; nel che io non intendo di contraddirgli : pure è certo, che mirando un esercito ichierato, una mandra di pecore, o cavalle, fi va ad imprimere questa immagine, quasi un tutto, ed una cola fola, nel cerebro nostro. A formar nondimeno l'Idea Metafifica dell' Univerfale. del genere, e della specie, non v'ha dubbio, si richiede la forza e il lavoro dell'intelletto.

#### CAPITOLQ III.

Che la Fantafia è un maravigliofo lavors della potenza e sapienza di Dio

Chlinnque fa contemplar le opere di Dio in tante i fatture, che vengono a dirittura, come fian foliti a dire, dalla di lui mano, facilmente trovalt più mirabil magiltero quello dell' como, e fpezialmene l'Anima ragionevole da lai fabbircata ad immagine e fimilitudine fua. Ma nell' nomo noi non dam foliti a ben confiderare, quanto fia maravigliofa i architettura della fua Fantafia;

e pur lo merita ben effa per darne la dovuta lel de a quell'infinitamente faggio ed onnipotente attefice, che solo può e sa far cose grandi. Abbiam detto, che l'Anima umana sta chiusa nel capo nostro, come in una nobil prigione, o per dir meglio in un gabinetto regales dove efercita il luo imperio. Ministri suoi sono i sensi : la Fantasia il libro, dove ella va a suo piacimento leggendo, quanto de' corpi esterni, e delle cose paffate e presenti ivi fi truova scritto : la meditazione fua forma il configlio fegreto di questa regina, dove si van ventilando le varie materie occorrenti, e si prendono le risoluzioni. A noi iembra, che l'Anima esca suori del suo picciolo Palazzo, afforché indirizziame i pensieri alle cole che son suori di noi, e lontane da noi, come quando un amante penía ad un oggetto amato t il viandante alla nota città , dove è incamminato ; la madre ai figliuoli , che ha lasciato in casa . E pure il pensar dell' Anima altro non è, che un considerar l' oggetto, che sta dipinto nell' officina della Fantasia, cioè un ritratto vivamente rappresentante ciò, che si trovalungi da noi . Offervate ora il capitale di tante Idee , o immagini , o impreffioni , 'o caratteri delle cose, si materiali, o vogliam dire senfibili, che intellettuali, allogate ed impresse nel cerebro, o fia nella Fantafia dell' uomo . Diverfissimo è questo erario secondo la diversità delle persone . Il nato ed abitante in un guscio , poche e dozzinali Idee possederà al rovescio di tanti altri , che tanto fanno Ognun può vedere in altri , o in fe fteffo , quanto fia riftretto il capo nostro, non più grande di un poppone e quanto minore anche sia la circonferenza del cerebro umano, dove risiede la Fantasia ; spogliato che sia del cranio, e d'ogni altro suo tegumen-

Sumento. Nulladimeno questo piccolo sito quanti te cose (Dio buono!), cioè quante Idee contiene giammai, ancorche niun di noi sappia dire, come fieno formate; come allogate, come ordinate'nel cerebro nostro! Flguriamoci una persona, che abbia imparato varie lingue o idiomi ; per esempio la latina, l'italiana , la francese ; 1 inglese ; la tedesca ; ed altre .: Le parole , le frasi di tutte queste lingue, che sono di sterminato numero, fon tutte impresse nella Fantasia, e le ha in pronto l' Anima col loro fignificator , ogni volta che vuol discorrere in uno di que'linguaggi. Se poi questa persona ha letto molto di Storici di Poeti, di Filosofi, e Libri, d'altre materie; ed è fornita di buona ritentiva : nel cocebro suo si truovano conficcate tali notizie , che possono esfere innumerabili, al Teologo, al Legista , al Medico , al Matematico , e così agli altri applicati a qualche Scienza ed Arte, ponete mente ! chi può annoverare i tanti affiomi , conclusioni, ragioni, e fatti, che cadauna d' effe professioni ha somministrato alla lor Fantasia ? Oltre a ciò non y'ha uomo, che nel fuo cervello non confervi le Idee di tante persone , colle quali ha conversato e conversa, e quella della città cove egli abita, e di tanti altri luoghi da Jui veduti : edi tanti fensibili oggetti ivi offervati, e di ciò, che è accaduto a se, e a tante altre persone; e queste Idee spesso accompagnate dal tempo e luogo, in cui le tali e tali cose ayvennero. Tirate ora il conto, fe potete; di quefte ldee ed immagini , che si possono trovare nella tefta d'un folo uomo: troverete, che ascendono a milioni. E pur tutte stanno impresse in così poco spazio, come è il cerebro dell'uomo. Maraviglie fon queste, alle quali ne pur giugne la noftra comprensione . E tanto più, perchè in questa

67

-CAPITOLO

inestimabile copia di nozioni ed Idee non suol d'ordinario feguir confusione , nè l' una bene inello va a cancellar l'altra . S' io mi provo a ferivere in una carta affaiffime lettere , arrivesà per minute che fieno , a veder presto la carra , che non ne capifce di più ; e volendone aggiugnere dell' altre, mi converrà sfigurar quelle , che prima occupavano quel fito , e col novo inchiostro le fottearro alla mia vista . Non è già così della Fantafia umana. Ogni di fi fa giunta di nuove Idee alle vecchie, e queste ivi trovana il luogo per lo più fenza pregiudizio delle precedenti. Perciò confiderando l'arienale cotanto maravigliosod' effa Fantasia, chiunque ha un pò di fenno, non può di meno di non esclamare : Dio v'e, Aleri che lui non ha potuto formare quel capo, in cui si contengono tante cole . E per confeguente: Quam magnificata funt opera tua , Domine! Lo stello non intendere noi, come ciò si possa fare, tanto più ci obbliga ad ammirare la potenza e sapienza di chi l'ha fatto: e a riconoscere per sommamente pazza l' opinione d' un Epicuro, che immaginò figlia del caso la sabbrica di tante maravigliose Creature, e fin dell' uomo stesso.

Qui nondimeno non s'ha a' fermare la nostra considerazione. Oltre all'inconcepibil dovisia di tante immagini, che, si racchiudono, e si, possono racchiudere nella breve circonferenza del nostro ceacho, un altro motivo di supore à l'ordine delle ldee steffe. Noi sappiamo orazioni e Salmi interi, come si suol dire a mente. Ingegni si son trovati (e si trovano aucheoggist) che rutto quanto leggevano, ritenevano nella memoria. Mentovando taluno, un verso di Comero, o Virgilio, una sparacio di un Orazione, di Ciercone, esti continuavano a recitare i deguenti menti eparole, sinche invole-

wa. Lungo sarebbe il catalogo, se prendefi ad annoverar tanti , dotati di così stupenda memoria, cioè di una Fantafia sì ricca, e sì ordinata . Balta mirar tanti facri oratori ( e quefto è un triviale avvenimento) recitanti in una Quarefima tante prediche, ed offervar, come tante parole rengono dierro l'una all'altra con si gran facilità e fenza difordine alcuno. In quella Fantafia stanno impresse innumerabili altre Idee, e pur quelle prediche intere col loro ordine quivi si trovano fcritte, ne confule punto, ne fturbate dalla folla di tante altre diverse immagini . Stupenda in oltre dobbiam confessare un'altra particolarità. Ancorche noi non arriviam bene a discernere il come, pure proviamo con certezza, che i fenfi applicati agli oggetti materiali , ne trasportano al cerebro l'Idea, o fia l'immagine. Queste immagini non possiam concepirle se non per minutiffime cofe, e come un compendio delle loro configurazioni. Così nella camera optica fi offerva ridotta in poco la facciata d'un grandiolo Palazzo, di un ampio e vago giardino . Queste piccioliffime immagini vanno ad imprimerfi nelle volute e piegature del cervello; ma qualora la Mente fi mette a contemplar quefte Idee', trova in effe non già un picciol punto, non un folo compendio di quegli oggetti, ma bensì l' intera loro figura, con tutto l'equipaggio delle medefime : Cioè alla Mente comparifce quell' nome mella tale ftatura ; miriamo quel principe , come il vedemmo a cavallo, con quell'abito sfarzofo del tal colore, coll'accompagnamento di que' Paggi e cavalieri, e ciò ch' egli fece in quella magnifica funzione, tutto al naturale, come fe di nuovo il miraffimo in fatti . Chi ha mal tornato ad inmandire quelle si picciole Immagini , che furono trasportate alla Fantafia ? Come

mai posso ie (e pur le posso ) mirar in esta cost grande e circoftanziato quell'oggetto, e un' infini tà d'altri simili, che stanno ivi dipinti? Un' octhiata ancora a quel che cirappresenta il ristre. tissimo spazio della Fantasia. Chiunque è versato e ben pratico d' una valta città - primieramente mira l'interna Idea del tempio maggiore, e fel vede comparir davanti in tutta la fua grandezza. Potrebbe difegnarlo e descriverlo tal quale è. Offerva poi nel cerebro suo la vicina gran piazza con tutte le fabbriche della sua circonferenza. Questo è poco . Può mirar tante sue Arade, tanti palazzi e case, tante altre Chiese ; torri, spedali ec. Chi abituato per lungo tempo in esfacittà, se perdesse la vista, e divenisse cieco affatto, ciò non offante confultando le immagini della fua: Fantafia; potrà pian piano cammihar per la stessa città; e dirvi: ora io mi trovo in questa, ed ora in quell' altra parte v. E. chi poscia potrà fare, il conto di quante Idee sieno rifirette in capo di chi ha molto viaggiato pel Mondo , ha frequentato tante città , offervati tanti fiumi, monti, e valli, e conosciuti di vista tanti animali di terrae di mare , tanti alberi , frut! ta, minerali , navi , e tante altre fatture delli industria umana, che forse noi nelle nostre contrade non conesciamo ? Tutto questo con ordine mirabile fi trova dipinto in quel piccolo matavigliolo gabinetto, e gli comparifce grande , come fu veduto da lui, nelle distanze ancora per chi vi ha fatta mente, che sono da un luogo all'altro .. Le Carte Geografiche e Topografiche fono un ritratto di questa parte dell' umana Fantafia, ma troppo inferiori all'origi-

Finalmente fi arriva in qualche maniera a capia te, come col veicolo della luce rifleffa paffino al cere-

cerebro nostro le immagini, o Idee, o specie delle configurazioni e de colori di tanti oggetti . che appartengono alla giurisdizione della nostra vista. Ma in qual maniera la diversità de' suoni , degli odori , de' fapori , e di varie altre modificazioni de corpi, le quali fiapprendono per via del tatto, s'imprime nel cerebro con fegni e caratteri sì diftinti, finora da me chiamati anch' eff benche poco propriamente , Idee , quefte par bene incomprentibile ; e pure fiam convinci dalla giornaliera sperienza, che la nostra Fantasia ha varie modificazioni atal fine, e che effa con fedeltà rappresenta all' Anima queste differenze; distinguendo nor per esempio i diversi suoni delle campane, degli stromenti musicali, del canto degli uccelli, perchè più volte avendo noi udito que'fuoni e canti, fe ne c'impressa l' Idea nella Fantasia, col cui combinamento poi si viene a riconoscere qual sia o non sia il suono e canto, the torniamo ad udire . Aggiugnete a questo distinguersi da noi le voci diverse de tante perfone , colle quali fiam foliti a praticare , e talvolta fino il toffire, il ridere. Noi tuttodi proviam questo effetto , ma fenza mai riflettere , che stupenda e inesplicabil cola sia questo meccanifmo, che fa paffare tanta varietà di fuoni al noltro sensorio. Che un canale si fluido, qual è l'aria, abbia attitudine a formar tante differenti undulazioni, le quali avvisino i' Anima noftra di que'diversi fuoni, non fi può abbastanza ammirare. Similmente con che caratteri s'imprimano nella nostra Fantasia le diverse Idee di questi suoni, è a noi incomprensibile . Così diftinguiamo i japori e gli odori, ed è poi per conto dell'odorato prodigioso quel de'cani , e d' altri animalt y e fin degl' insetti . Anzi non mancano uomini di maravigliofo edorato , feri-

#### CAPITOLO

vendo l'Autore della storia delle Isole Antiglie ; effervi dei negri, che per distinguere le traccie di un negro da quelle di un francese ; non hanno che da fiutare il fito, per dove fon coloro paffati. E nel Lib. III. de reb. Alphonfi Regis è parlatodi un cacciatore cieco, che a forza d'un buon oderato scopriva i covili de cervi , caprioli , e amili altri animali : E per conto del tatto fi narra di uno scultor cieco i il qual col semplice toccamento della mano distingueva un colore dall'altro . E un organista cieco in Olanda; tastando leggiermente le carte da giuocare in darle discerneva il vario colore delle medesime : Pertanto considerata in tutte le sue parti l'umana Fantalia , e maffimamente di chi ha felice memoria e ritentiva ( perche di questi io spezialmente ho intesodi parlare) fi dee conchiudere; effere questa Fantasia un maravigliofo lavoro : da se solo bastante ad afficurarci dell' efiftenza : potenza, e sapere infinito dell' Ente perfettiffimo Iddio; perche folamente un Ente tale ha potuto formare nel breve giro del capo umano una galleria doviziosa di tante Idee , e Idee con si bell' ordine ivi dispolte; affinche l' Anima possa conoscere tante cole situate suori di noi : e ricordarsi di quelle fteffe intellettuali Idee ; ch' ella medefima colle meditazioni ha faputo o scoprire, o formate.

## CAPITOLO IV.

#### Della Memoria

A Bbiam detto, che l' Anima fi ricorda delle cofe
o "apprefe col mezo de fenfi, o da lei fledfa offetyate col meditare." Andiamo ora a vedere
ciò che fignifichi il nome di memorie, di cul af
sprente ci ferviamo. Se vogliam credere a l'Petipatetici, tre sono le essenziali facoltà dell' Anima
Ra-

QUARTO.

Ragionevole, cioè, l'intelletto, la memoria; e la wolonia, tutte etre una dall'altra realmente diftinte , perche altro e l'intendere , altro il ricordarli , altro il volere . Ma fe noi vogliamo immaginar nell' Anima tante divele Facoltà ; quanta è le diversità delle sue azioni : non tre sole . ma molte altre , siccome già accennammo , converrà supporne. L'apprendere , il riflettere , 1'aftraere, il giudicare , il raziocinare , l'immarinare, e fimili altri ati dell' Anima, fidovranno attribuire a diverse facoltà e potenze della medesima, il che farà moltiplicare gli enti ienza ragione. Ricenendo dunque per nostro modo d'intendere le due facoltà e potenze, che noi immaginiamo , come cofe chiaramente distinte nell' Anima; cioe l'intelletto e la wolonta, perche giova l'ufo di tal diffinzione a ravvisare meglio le differenti azioni, e i principali diversi oggetti dell' Ani ma ; diciamo : Che fe il ricettacolo delle Idee o specie delle cole fosse nell'Anima stessa allora potrebbe dirfi, che la memoria è una real Pacolca diffinta dall' altre due nell' Anima ftefla Ma fi è veduto, e in ciò conviene il coto de Filosofi; che le immagini o specie delle cofe ; fi vanno ad imprimere nel cerebro , e nell' unione di queste immagini consiste la Fantasia . Perciò fiscamente la memoria, o sia la ritentiva , ha la fua fede in effa Fantafia . Contustociò impropriamente noi fiam foliti a dare il nome di memoria alla stessa Fantasia . Perciocche propriamente l'azione del ricordarsi è della mente ; il campo nondimeno ; che serve tale azione; confifte nella Fantafia, la quale abbiamo appellata facoltà ; ma facoltà paffiva : L' Anima e una foftanza ; che non ha parti ; come il corpo perciò fi potrà , e fi dovrà ben dire , che effa Anima firicorda ; ed effere queCAPITOLO

fto-ricordarfi un'azione d'effa Anima; non perciò fi avrà da pretendere , che alla medefima s'abbia da attribuire la memoria con esclusione della Fantasia . Offervate, in che consista veramente il nostro ricordarsi. Altro esso non è, che un atto dell'Anima , la qual cerca e trova nella Fantasia le immagini altra volta da lei apprefe , o formate , o scoperte , e quivi custodite . Se la Fantasia non le ha mai ricevute, o se ne ha perduto le traccie , le specie , o le impresfioni ? l'Anima non ha forza di ricordarfi . Per confeguente il ricordarfi può dirfi un penfiero, un guardo dell' Anima, che scuopra nell'emporio della Fantafia , o che fi mette a cercare nel valto libro di esta, quelle idee, di cui ella ha bisogno. e che dinanzi furono ivi imprelle; ed in fine fi risolve in un pensare, ed in una azion della Mente o sia dell' intelletto nostro, che torna ad apprendere e considerare oggetti non nuovi, perche altra volta da effa Mente appresi e considerati . E così effendo , resta superfluo l'immaginar nell' Anima una terza Facoltà diffinta dalla Volontà e dall'Intelletto nostro . A chiarir poi meglio che la fostanza materiale di essa memoria non s' ha da cercare se non nella Fantasia , può servire un fenomeno , di cui ciascuno sovente è testimonio a se stesso. Noi ci mettiamo a recitare l' Orazion Dominicale .; o pure un Salmo ; che Mappiamo, come suol dirsi, a memoria, A tutto un tempo l' Anima vien distratta da un diverso Fantasma, riguardante un negozio di molta dilettazione , utilità , o paura. A questo ella civolge tutta l'applicazione, e fissa in esso i suoi fguardi , cice il penfiero ; e pure noi feguiriamo a recitar da capo a piedi quella Orazione, ed altre, se occorre, ovvero il Salano fuddetto , Se l'Anima non bada a quelle

QUARTO.

parde, legno è, che da essa non viene la continuazion d'effa parola, ma bensi dalla Fantafia. perchè nel cerebro stanno impresse e fitte l'una appresso l'altra coll'ordine loro esse parole ; e da che le prime son pronunziate, l'altre a guisad' una catena, pendenti dal primo anello, seguitano ad uscir fuorl, senza che l'Anima altroveoccupata se ne avvegga. Certo è, che allora essa anima non fi ricorda, ne efercita atto alcuno di memoria. Ma questo sa ben conoscere, che nella Fantafia e nella parte materiale stan le Immagini , delle quali poi la parte Spirituale fi ferve ... allorche vuol ricordarfi . Aggiungafi, poter noi argomentare lo stesso dalla offervazione della dimenticanza. Suol accadere al vecchi, (e perciò anch' io lo provo) che al bisogno non si ricordano ne pure del nome o cognome di qualche lontano Amico! Ed alcuni arrivano a dimenticare infin quello de' propri servitori . Cercano e ricercano colla Mente, e nol trovano. Poscia da li a qualche giorno torna loro davanti quel nome e cognome . Se le idee fossero fitte nell' anima, fembra pure, che se ne avesse ella tosto a ricordare, sul supposto che le abbia ritenute; perciocche l' Anima sostanza semplicissima non ha parti, e però ne pur nascondigli , dove si sia potuta intanare quell'idea o sia nome, di cui si va in traceia. Ma questo sì noi lo spieghiamo col riconoscere nella Fantasia la sede delle cose imparate. Perde questa material potenza il suo vigore ne' vecchi , tanto per ritener l' imparato, quanto per rappresentarlo alla mente, quando l'ha ritenuto . Sarà ivi conficcato quel nome, ma manca la prontezza in farlo ravvisare. all'occhio dell'anima. Quel che oggi non fi può ottenere da effa, forse un altro di si otterrà ,se pur la defisierataidea non è ivi affatto cancellata

CAPITOLO

S'è detto di fopra, effere ftato di parere Elia Camerario, che le Idee delle cose vadano aimprimersi nell' Anima a dirittura, di modo che secondo lui la Fantafia o fia l'immaginazione riefce una Facoltà da noi vanamente immaginata e fognata. Aggiungo io ora, che il famoso Filesofo Ingleie Locke nel fecondo Libro al capitolo decime dell' Intendimento umano, dopo avere insegnato, che la prima Facoltà dell' Anima è la Percezion delle Idee, vien poi dicendo, che la feconda facoltà è la Ritenzion di queste Idee ; di modo che noi abbiamo nell'Intendimento, o fia nell'Intelletto tutto l'apparato di tali Idee : Perciò al dire di lui in questa Ritenzione consiste la Memoria, con foggiungnere apprefie, che il dire . aver noi delle Idee riferbate nella " Memo-" ria , altro in fostanza non vuol significare; se , non che l'Anima ha in molte occorrenze la pos-" fanza di rifvelgiar le Percezioni, ch' ella ha , di già avuto, con un fentimento, che in quel " tempo la convince di aver ella avuto prima " queste tali Percezioni. E però in questo senso " si può dire, che le nostre Idee son nella Me-" moria, benchè a parlar propriamente elle non ", sieno in parte alcuna ". Forse volle dire che essendo le nostre Percezioni ed Idee impresse nell' Anima nostra, Sostanza indivisibile, perciò prepriamente non fono in parte alcuna. Se noi dunque chiediamo al Locke, se si dia la Fantasia, o vogliam dire l'Immaginazione fin qui da noi descritta, egli non risponde, egli non ne parla. ,, Solamente scrive, che l'incombenza della Me-" moria è di fomministrare all' Anima le Idee dor-" migliose, di cui essa è depositaria allorche essa .. Anima ne abbifogna; e che nell'aver la Me-" moria pronte al bisogno tali Idee, consiste ciò, " che noi appelliamo Invenzione , Immaginazio-" ne.

, ne, e vivacità di Spirito, o fia d' Anima .... Sicche avendo egli già fituato il ferbatojo delle Idee nell' Anima, non dovette per confeguente riconoscere nella parte corporea, o sia nel cerebro noftre, alcuna Facoltà immaginatrice, da noi appellata Fantafia, la qual ferva alla Mente per raccogliere secondo il bisogno le lice ivi riposte. E pure in dicendo , che la Memoria fomminifira all' Animale Idee dormigliofe , egli fembradiftinguere fostanzialmente l'una dall'altra. Quanto a me non ho prefo in quefta operetta ad entrare in dispute es pofeffe di cole per altro scure, e dalle quali non è da sperar mai un'Idea tanto chiara; the appaghi, e convinca, con rimuovere tutte le tenebre e difficoltà di chi può opporre un Nego ad ogni nostra ragione. Il supporre, come lo faccia, la Fantafia un luogo che sitien le Idee a posto nella parte corporea del capo nostro, e non già nell' Anima stessa, o vogliam dire nell' Intelletto, questa è sentenza comune oggida, propolta ed approvata dai più sperti ed insigni Filofofi . Quefto bafta all' affunto mio . Poiche quanto all' opinion del Camerario, ho brevemente. accennato di fopta il perchè non fi posta o debba aderirle . La fola considerazion de fogni la distrugge, e il non poter noi negare la Fantafia e qualche specie di Memoria a una parte almeno dei Brutl ; ci fa affai intendere , non elfere in ciò diversa la condizione dell' Uomo: dotato poi d'uno spirito immortale, al cui servigio è fabbricato gell'interno magazzino, e condervatorio d'idee. Per quel poi, che riguarda il Loche, chiedo io perdono, fe vo fospettando dell' ofcurità affattata in quella fua fuppofizione od opinioni . Da che fanno gli eruditi , e . ho anch' io ricordato nel precedente trattato delle Forze dell' Intellette umano, aver egli efeduto;

non poterfi provare, che Dio non abbia date a qualche massa di materia disposta, come egli crede , a proposito , la possanza di conoscere e Penfare : giusto fondamento a noi . si porge di dubitare, ch'egli teneffe l'anima nostra per Corporea, e di ciò seguitaffe Epicuro, ed alcun altro degli antichi , che insegnarono un dogma tale, sì riprovato dalla ragione stessa, e molto più per le sue perverse conseguenze da chiunque profesla la fanta religione di Cristo. Notoria è in oltre la fetta de'materialifti in que' paefi, dove ognun si sa lecito di distruggere e di fabbricare a modo fuo in materia di religione, in guifa che non si fa torto al Locke con sospettarlo di ouella scuola. E tanto più, perchè d'altre perverse dot trine su egli accusato da' suoi stessi Nazionali, benchè, come avvertì l'Holsvorth uno d'effi Inglefi, egli non mai chiaramente proponesse le sue opinioni, per avere uno scampo, qualora gli occorreffe , di difendere fe fteffo dalla taccia dell'empietà. Così Roberto Green, ed altri fuoi compatriotti, han rilevato vari fuoi eccessi ed impugnati ancora molti principi ed argomenti da lui adoperati. Posto poi, che il Locke pretenda materiale l'anima nostra, non ha egli più bisogno di mettere la Fantasia come una Facoltà della materia, diffinta realmente dalla fostanza da noi tenuta per incorporea e spirituale, perchè secondo lui l' intelletto fa la funzione della Fantafia', ne altro è che materia, dove fi vanno a fiffar le immagini o Idee delle cose . A quefto fine elalta egli a mio credere l'esempio di molti altri Animali , come egli dice , ne'quali fi offerva in altro grado quefta facoltà di unire e con-Tervarile Idee nella forma fteffa, che succede nell' womo: parole, che sembrano maggiormente indicar la Mente d'un Filosofo, da cui non vien

riconosciuta se non la materia nell'emporio della hatura; e parole, che non s' accordano coll' aver di lopra dette effere le nostre idee fitte nella memeria; e che tiò non oftante non fono in parte alcuna . Che il Locke abbia dato luogo di fospettare, ch' egli non credesse diverso nomo da 1 brutti , l'hanno anche offervato e detestato gli stessi Inglesi. All'assunto mio non appartiene di dirne di più, cioè di confutar quelli empj fentimenti, caso che il Locke li nudrisse. Parlo ora a' Lettori lontani da sì fatte chimere, e persuasi della spiritualità dell' anima nostra, e che meco ammettono nel cerebro, o sia nell'immaginazione, il serbatojo delle idee, per suggerirlo di mano in mano alla mente fecondo i fuol bifogni:

. E ciò sia detto, per quanto può il corto nostro intendimento immaginare, e con tutta probabilità concepire dell'interno fiftema , e dell' operare dell' Anima umana, finche sta unita col Corpo . Poiche qualora fi yuol confiderare questa incorporea sostanza separata da esso Corpo, noi entriamo in un maggior bujo, mancando qui più che mai alla Filosofia fensazioni , sperienze , e mezzi per conoscere come ella operi, cioè come fi ricordi . Abbiam fortiffime ragioni prese dalla Filosofia, per provare l'Anima umana immortale, o sia incorruttibile e e di ciò poi ciassicura l'Infalibil Rivelazione, di Dio. Ma quelta Rivelazione, dopo averci infegnato, che le Anime de' buoni vanno a godere un'immenia félicità nella vista di Dio amico, e quelle de cattivi a provare una somma Infelicità , loro destinata da Dio, per così dire, irato, e giusto punitore: non ci ipiega poi, come le anime iciolte dal corpo, e giunte al loro termine, o pure ritenute in uno fato di mezzo, si ricordino, e quali Idee portino seco all'al-

å tra

era vita. Giusto nondimeno è, anzi fembra neceffario il credere, che l'Anima separata titenga le Idee intelletuali ; cioè , che fempre in lef durf l'Idea acquisita di Dio, e de suoi innesfabili attributi , e dei doveri di una creatura verso del suo Creatore; e della bellezza della virtà, e della deformità del vizio. Potendo effa anima fempre pensare e raziocinare, quelto a lel baffa per rinevare in fe fteffa la cognizione, o fia l' Ilea del supremo suco artefice e padrone, e coll'altre Idee dipendenti da questo primo principio senza ch'ella abbia bitogno del soccorso della Fantafia. E fe talun voleffe da ciò inferire, che anche l' Anima conglunta col corpo può ricordarfi di tali Idee, fenza ricorrere alla Fantafia : fi torna a ripetere, che quello ricordarfi fempre fi rifolve in penfare, cioè in una azione propria dell'intelletto; e perciò effere superfluo, il mettere la memoria per una facoltà realmente diftinta dall'intelletto e dalla volontà . Finalmente fe un' Anima fciolta giugne a veder Dio, in lui può, effa vedere tutto quanto a lei occorre per effere fommamente felice , e fapere infinite cofe . Ritornando ora ad effa Memoria, il cui ma-

Riconando ota as ena menora, il cul magazzino dicemmo ripofto nella Fantafia, poffiam
di qui apprendere, perché tanta diverfità d' effa fi offervir ne gli comini. Nafec quella dalla
sotabil differenza della firuttura delle Teffe umane, e dalla qualità varia de'ecrebri, cioè di quel
ferbacojo, ltove abbiam pretefo confervari ora
più yora meno l' Idee delle cofe. Gran regalo
della moura è l'aver fortito una forte ritenziva, e una pronta reminificenza: due dott, abbe
coffitulificon la facilità della memoria. La prima fi ifferitte alla Fantafia ftefia; l'altra, alla
mente che, facilmente ritroya, e dorge le
fleerittendre dal cerebro. Perchè ne Fanciali ordi-

nariamente la massa d'esso cerebro è troppo umida , ne' Vecchi troppo efficcata: perciò non fogliono lungamente conservare nel lor gabinetto le cofe, che allora odono, veggono, e imparano, se pur quelle per qualche ragione non vi fanno una gagliarda impressione. Due e tre volte bifogna picchiar in capo a questa gente, e ad ogni altro di duro cervello, un ambasciata da portare, una cofa, che s' ha a fare. Quando abbiano gran pratica del Mondo, o pure molta lettura, coftoro faran buona figura nelle converfazioni, fe pur fapranno a tempo e con moderazione spacciar la loro mercanzia . Il medico col ricordarfi di tanti cafida lui vedutio letti ; il giuriscensulto coll'aver pronte tante conclusioni e dottrine legali, già da effo apprese; certo è, che potran farfi largo nelle occasioni. E così gli altri d'altre Scienze e Professioni. Ma convien bene avvertire, quanto sia più prezzabile l'aver portaso dall'utero materno un buon Intelletto, che una buona Memoria: Il difetto o la povertà di questa si può in qualche maniera riparare col molto leggere, ed anche rileggere le fteise cose. Il vigore dell' intelletto, che ingegno fuel nemarfi , nol dà se non la Natura , quantunque vero sia, che il coltivar collo studio quella dose , che n' è a cadauno toccata, può non meno a noi, che ad altri riuscire d'utilità. Per applicarsi poi alle scienze, all' arti, al politico governo ec. ne pur basta il buon Intelletto, fe questo non si affina in maniera, che produca il retto Giudizio, di cui abbisogniamo in tutte le operazioni, che riguardano tanto lo ftudio delle lettere, che l'uso della nostra vita . Che anche fi dia l' Arte di accrescere la Memoria , l' ha afferito Cicerone , con altri antichi, e Giulio Camillo fi pretende, che la sapasse ed in-

segnasse. Ma son io persuaso, che senza il sondamento d'una gran Memoria naturale non possa solistere l'artificiale. E che quell'ultima sia atta solamente a sar de ciarlatani, e non già degli uomini veramente scienziati, si potrebbe prova rocha sperienza alla mano. Lo stesso à dire dell'Arrec Lulliana, risuscitata nel secolo profismo passato dal Padre Kirchero. Chi ha voglia di leggere molto, e d'impara nulla, cioè di perdere il tempo, vada a conversare con si fatti. Libri.

## CAPITOLO V.

## De i Sogni.

Tluna rifleffione ordinariamente noi facciamo a i nostri Segni, perchè li consideriamo, com ragione, icherzi e divertimenti vani della nostra Fantasia, che nulla c'instruiscono del presente,e nulla ci predicono dell'avenire. Tuttavia fe l' occhio Filosofico si applicherà alla contemplazione ancora di queste commedie, che nel nostro capo, allorche dormiamo, fi van rappresentando : troverà motivi ancor qui di ammirare la somma maestria di Dio in formar gli ordini del nostro fognare . Dissi vane cose i sogni, perchè generalmente e per ordinario li fcorgiamo tali; il che non esclude, che la divina autorità poffa valersi ancora di questo mezzo, per informare i mortali de fuoi voleri, e per predire ayvenimenti o lieti, o funefti. Di sì fatti fogni ne abbiamo non pochi nelle facre carte , che dobbiam credere con viva fede . Altri parimente se ne raccontano nelle vite di alcuni Santi,e di altre persone distinte per la loro pietà, i quali non c'è toste obbligazion di credere fogni provenienti da Dio, perchè per parere de' Teologi, anche i maligni ipiriti, o pur la nostra foia Fanta-

fia, possono produrli. E però se non concorrono fegni chiari, che il fommo padre della natura v' abbia avuta parte; fi può fospenderne il giudizio e la credenza. Certamente qualora da períone piissime venissero riferiti fogni di cole avvenire , tali , che secondo le circostanze prefenti ben pensate dall'umana sagacità non poteano inguila alcuna prevedersi, ne conghietturarsi; e che poi fi verificaffe a puntino l'avvenimento fognato: allora apparirebbe giuko fondamento di tener Dio per autore di sì fatti fogni . Ed anche fenza ricorrere ad un foprannatural movimento de' nostri Fantaimi, pare, the naturalmente possa accadere qualche perdizion del futuro in chi fogna . Porrebbonfi quì addurre molti elempi; che fi leggono in varj Libri; ma io mi contentero d' un, accaduto in persona di grande autorità, a cui non si può negar la credenza. Si racconta del celebre Cardinal Pietro Bembo, che effendo egli fecolare, ebbe una lite civile di benicon un suo parente. Aveva egli fatta una scrittura in disesa delle sue ragioni, per presentarla al Tribunale. La mattina prima di uscir di casa, andò secondo il folito a falutar fua Madre, la quale 'l' interrogò, dove andaffe. Le diffe: a presentare ai giudici una scrittura per la nostra causa. Allora la Madre cominciò a scongiurarlo di non uscire quel di ; e richiesta del perchè, soggiunse ; Ho fognato stanotte, che effendovi voi incontrato per iffrada col parente avversario, egli ha altercato di parole con voi, e in fine vi ha dato delle pugnalate. Rife il Bembo, come quegli, che niuna fede prestava ai fogni; per quanto ella il pregaffe, volle uscir di casa. In fatti s' incontro per istrada coll'avversario, che il fermò , e venuto feco a parole intorno alla lite, finalmente cacciato fuori un pugnale, il rega-

14

lo di alquante ferice. Coloro, che credono; e più totto fognano la natura un agente fecondario delle leggi e della volontà di Dio, forse troveranno, come han trovato in tanti altri casi, che effa rivelò alla madre ciò, che avea da succedere al figlio. Ma finchè si trovi una ragion migliore del fuddetto avvenimento, fia lecito a me di sospettare, che ienza l'intervento di alcuna occulta Potenza, potesse la madre sognar il pericolo e male accaduto al Bembo. Cioè dovea ella fapere, che quell'avversario era uomo caldo, persona manesca, e che non sapea digerir quella lite, credendola, come suol farsi, ingiustamente mossa o sostenuta, e però era a lei facile l'immaginar sconcerti e pericoli. Con questi Fantasmi in capo, ingranditi dall'amore materno, ita a letto, che maraviglia è, s' ella accidentalmente fognò quello, che poicia avvenne al figliuolo? Questa medesima regola ha da valere per esaminar altri simili sogni, e non crederli sì tofto cofe prodigiose e soprannaturali.

· La medicina all'incontro può far qualche ufo de' fogni . Imperciocche accadendone dei tetri , e di quei che atterriscono, può allora esserne cagione la loverchia ripienezza o indigestion dello stomaco ; e se questa non interviene , segno naturale fon si difgustosi fogni, che il sangue o altri umori del corpo umano fon corrotti , nè godono l'armonia, che si ricerca in esti; il saggio medico ne raccoglie allora, che vien minaceiata qualche malattia, o almeno, che quella perfona è di temperamento malinconico. Talvolta ancora s'è provato, che il fogno di qualche infermo ha dato a conoicere, qual rimedio o sfogo convenisse al suo male. Detratti i casi suddetti, massima certa è, che i sogni son fenomeni infusifitenti e vani della nostra Fantasia, la

OUINTO. quale essendole laiciata la briglia, allorche dormiamo forma delle curiole, ma ordinariamente incoerenti , slegate , e ridicole Commedie , che niuna anche menoma influenza hanno per farci conoscere le cose avvenire, nè per iscoprir tesori, o gli altrui interni pensieri, od altri arcani ,a' quali non fi può giugnere con mexzi umani . Ne ragione, ne principio v' e, per cui si abbia a prestar fede a si fatte inezie . E pure, che non fa la pazza ed intereffata curiofità de' mortali? Un male vecchio di tutt' i secoli è il desiderio di penetrar nell' avvenire, cioè di leggere in un Libro, che onninamente èriserbato al folo Iddio, e a que' pochi, a' quali egli per istraordinario privilegio s'è degnato, e si degna di farne vedere qualche riga. Però da alcuni ficerca l'arte di scoprir le cose contingenti future , ma quanto più si cerca , tanto meno si trova. Il peggio è, che non son mai mancati negli antichi, ne mancano ne moderni tempi degl' impollori, che promettono mari e monti alla gente credula e flolta, ansante di sapere quel che ha da effere o di fe . o d'altri . La strologia giudiciaria, che tanta voga ebbe ne' vecchi fecoli, e tuttavia fi mantien vigorofa in alcune contrade dell' Oriente, non fi è mai potuto ichiantarla affatto in Occidente, dove anche oggidì trova qualche pazzo adoratore, non baltando le ragioni adotte da tanti uomini fag-

Ma lafeiando altre fimili impollure e fallacie di chi professa di faper indovinar le forti degli Uomini, e di l'aplare i fatti contingenti dell'avvenire, si vuol qui ricordare, che anche i Sogni servirono anticamente a gl' Impoltori perdeludere le

gi, e le migliaja di volte, che si sono ingannati gli Strologi, a farli mai ravvedere del dolce

lero delirio.

per-

perione corrive , a far loro credere , che que guazzabugli di Fantaimi fossero tante luminose cifre di quel che dovea accadere ai mortali. Abbiam tuttavia alcuni Libri degli antichi Greci, chiamati Onirocritici, che trattano delle varie predizioni de nostri Sogni: mercatanzia la più fallita e ridicola, che mai fi possa pensare. Trovanfi ancora nella Perfia, e in altri paefidell' Asia non folamente Libri di questa folle professione. ma nelle pubbliche botteghe gli Espositori de fogni, dove l'incantato popolo va a comperare a danari contanti le menzogne e gl'inganni. Dimandate ora: trovasi egli vestigio alcuno in Europa di chi spacci l'arte d' indovenar per via di fogni? Verifimilmente in niuno v'incontrerete . Ma non maned già Donnicciuole; e altre perione femplici, che si figurano di poter trovare ne fognt propri, o d'altrui numeri utili per guadagnare nel lotto di Genova , o di Milano. con aggiugnere ancora altri stolti requisiti al fognare. E contuttoche la legge cristiana vieti , ed abbomini sì fatte maliziose illusioni. pure l'anfietà del guadagno e l'avarizia vanno al di sopra della Religione e della coscienza. Nè quì si ferma la matta credulità. Bada eziandio agli auguri, che tanto una volta furono in ulo a' tempi di Roma Pagana; cerca Cabbale, inventate e composte da soli truffatori, o da gente, che operando a capriccio, in fine poi va ridendo in cuor fuo della melonaggine altrui . In fontma fra gli altri mali introdotti dal lotto fuddetto, non è l'ultimo quello di aver fatto crescere le Superstraioni. Chiunque ha alquanto di fenno, non abbifogna punto de' miei ricordi per sapere, che vanità e soltizia sia lo sperar da i fogni luce alcuna dell' avvenire. E però paffiamo innanzi.

QUINTO.

La caglone dei sogni ad altro versimilmente non si può attribuire, se non al trovarsi la Fantafia, allorche dormiamo, come in sua balia, flante il riposo o sia il legamento, che allora succede dell' Anima e dei fensi . Gli spiriti del fangue circolante per le cellette del cerebro , commuovono allora i Fantasmi , confitti ne'varj ftrati e nelle piegature d'effo cerebro, ende vengono a formarsi varie scene, ora regolate , ma per lo più fregolate , e fenza connessione veruna; che i vasi dell'orina pieni , e che anche gli spiriti de' vasi spermatici abbiano forza di svegliar certe immagini nel cerebro di chi dorme, la sperienza lo sa frequentemente conoscere . Han creduto alcuni , e fra gli altri Aristotele, che i fogni sieno una ripetizione, o più tosto una continuazione di quel, che s' è pensato nel giorno innanzi. Ma la sperienza è in contrario. Qualora la Fantafia fi trova agitata, e per così dire impegnata forte in alcuno affare di premura pel continuo pensare e ripensare dell'Anima nostra, come di una lite, di un matrimonio, di un' offesa ricevuta, di un groffo guadagno, di qualche gran perdita, e simili, facile è, che tornino que'medefimi Fantasmi a farsi veder la notte seguente a chi sogha. Ma ordinariamente accade, che allora ci pare di veder innunierabili oggetti, a'quali non s' è fatta da gran tempo rifleffione alcuna. Anzi fi fvegliano Fanta-· imi di persone e luoghi , veduti trenta ed anche quaranta anni prima, che li avesse detti svaniti dalla memoria. Si sa del pari, che la Fantalia, dormendo noi, può accoppiare insieme due diverse Idee, come quella dell'oro e di un monte, e perciò fognarfi monti d'oro, centauri . composti d'nomo e cavallo, ed altri tali bizzarsie . Ma quefte è un nulla . Anche fenza attribuit as:ti

questa forza alla Fantafia, abbondano uomini, che vegliando fi augurano monti d'oro, e tanti altri han fentito parlar de' Centuari, e ne hanno anche offervata in ifcultura , o pittura , o taglio di rame, la figura . Per conseguente sognando tali straordinatj', o favololi oggetti , non v'interviene novità, e qui non apparisce maraviglia alcuna. Più tosto potrebbe parer mirabile, come i fogni non rade volte ci rapprefentino persone e luoghi da noi non mai conosciuti ne per vista, ne per relazione, e de' quali niuna immagine dianzi fi trovava nella noftra Fantasia. Nulladimeno si può rispondere, che avendo l'uomo veduto tante varie persone, tante diverse Città, Palagi, Piazze, Templi, Giardini ec. può la Fantafia fognante confondere infieme quefte Idee , con rifultare dipoi oggetti , che compariscono nuovi e non più osfervati. E certo se la Fantafia di chi dorme non è stranamente alterata e sconvolta, essa non forma uomini o bestie differenti da quel, che fono, ne immagina Animali nuovi, od altri oggetti, de' quali mancasse a lei la precedente idea. Più tofto donque potrebbe recar maraviglia ciò, che io riferbo esaminare nel feguence Capitolo .

# CAPITOLO VI.

De Sani placidi ed ordinati, e dei disordinati l

Ozliono per lo più i noîtri fogni effere compofit d'Idee incocernti, cioè che niuna connefione han fra loro, fimilia que'Rabefchi, che vecchiamente fi dipigneano nelle camere, dove fi vedeva un Angelo che tenea un feltone, alla cui inferior parte eto lecco fi attaccava un' aquila; al piede dell'aquila una fcimia, e così progredendo. A noi fognando fembra di parlar con uno je tueto ad un tratto quell' uomo non è più dello, e ci troviamo in un altro luogo, diverfificando gli oggetti e le azioni più o meno, iecondo il maggiore o minor moto, che è nella Fantafia. Però laiciando per ora andare i Sogni degl' Inferrhi, de' Frenetici, e fimili, possiam dire, che ordinariamente i nostri Sogni son di due sorte; cioè o placidi ed ordinati, o pure agitati e difordinati. Al-lorchè la fanità ci accompagna, e gli umori del Corpo fono in calma , ne passione alcuna violenta ci sconvolge la Fantalia , nè lo Stomaco è aggravato da foverchio cibo o vine : fovente avviene, che placidamente dormendo formiamo anche de i placidi e curiofi Sogni di oggetti, che ci rallegrano, o non ci tarbano punto. Anzi fuol darfi , che fi viene a filare un' azione continua per molto tempo, fenza mutar personaggi e scena; con botte e riposte: e senza che testi in noiricordanza alcuna d'aver mai in alcun tempo della noftra vita veduto quell' avvenimento, o fatto quel tale colloquio. Accade talvolta di più . cioè, che ci svegliamo, e pure torgando a dormire, la Fantasia sognante ripiglia quella stessa interotta azione, e leguita a dilatarla con competente ordine, e buon concerto di quella fua Commedia. All' incontro, quando qualche galiarda paffione ci turba, o gli spiriti del sangue fono per qualche cagione in troppo moto o lo stomaco si trova aggravato da indigestioni : i sogni nostri riescono disordinati, la Fantasia falta da un oggetto all' altro ; folamente fpropositi fi offervano nelle sue scene. Considerando io la diversa condotta di questi sogni nella mia Filofofia Morale, dimandaya a me fteffo: La Mente affifte ella ed interviene al noftso fognare, o pur non v' interviene, ne v' affifte ! Se mettiamo che si, come poi fuccede, che fi for-

mino fogni sì spropositati, Indegni certo d' una potenza ragionevole ? Posto poi, che la mente mon v'abbia parte, noi cadiamo in un più pericoloso imbroglio, con dar troppo alla Fantasia, certo essendo, che si dan sogni ingegnosi, con accidenti ben intrecciati, con riflessioni, con furberie. Se la Fantasia fosse capace di tanto scorge ogni saggio , che funeste conseguenze se ne potrebbono dedurre. Non cercal allora di più, e solamente preposi questo Quisito ad un infigne Filosofo de' nostri tempi, cioè al vivente allora Don Tommaso Campailla, Patrizio di Modica in Sicilia, Autore celebre pel suo Filosofico Poema dell' Adamo, il qual poscia ne' suoi Opuscoli Filosefici stampati nell' Anno 1738. in Palermo , trattò questo argomento con indirizzare a me la fua risposta. Confessa egli astruso il Fenomeno; tutta via con quella diligenza e modestia, che è propria de grandi uomini, si studia di spiegarlo. Mette egli per cosa evidente, che la Mente concorre a i Sogni, perchè non può darsi, che a caso si accozzino insieme i Fantafmi con tal regolatezza, che formino nuovi concetti, ragionamenti, e accidenti sì ben concertatì. Anche ne' Pazzi; anche negli Ubbriachi intervien la Mente, ancorche prorompano in tanti spropositi , perchè non lasciano di parlare di tanto in tanto rettamente, e con fensate rifleffioni. E che la Mente intervenga anche ai Sogni disordinati, dice egli " questo è manifesto, , perchè alle rappresentazioni di tali Idoletti " falaci, ed immagini false, pur ella talvolta " le discorre, le giudica, le crede, le vuole. E " come mai può discorrersi, giudicare, credere, , volere, ienza che sia la Mente, che discor-" ra, giudichi, creda, e voglia, " Ma come poi la Mente poffa credere a que' falfiay venimen-

ti, ed affentire a que chimerici oggetti, con ins gannarsi sì spesso, e sì lordamente ne'sogni difordinati : egli crede ciò facile e naturale , e da non iftupirsene punto . Imperciocchè " non .. avendo la mentealtri mezzi per effere ficura, " che fuori del fuo carcere fieno efiftenti altri cer-,, pi realina se presentl, se non per mezzo del-, le impressioni, che ne sente; delle immagini, ,, che ne vede , le quali fon portate dai fensi e-" fterni: qualunque volta succede, che nel So-" gno le si presentino tali impressioni e idee che " non vengono dai fensi efterni , ma per alera " via , la mente non fapendo effer colà introdot-, ta per istrade indirette, ma fupponendole ar-,, rivate dagli ordinarj condotti de nervi fenforj, ", non può far di meno di non prestar loro piena " fede , e credere , che fuor del fuo corpo fieno , a lei presenti gli obbietti, di cul ne vede e " fente le Immagini e le impressioni entro il " luo Senso comune ". Così quell'ingegnoso Filosofo, nella cui morte gran perdita fece la repubblica Letteraria.

Avrei dessere, ma sinora non ho potuto ottemi soddisfacesse, ma sinora non ho potuto ottener dalla mia tesla, ch' esta ne resti appieno soddisfatta. E ciò perchè, se la Mente ritenesse ne soni l'uso delle sue sacottà, cioè del volere, del discernere, e del giudicare, non si sa capire, come essa non s'accorpesse di tamtispropositi, ed azioni incredibili e ridicole, che succedono nelle Commedie della Fantasia sognante: Quanto più poi se ne avvedrebbe la Mente de' sisolosi, che sa per lo più conoscere vegliando, se il tenso le reca delle fasse ambassicate ? Ora sinchè venga chi più chiaramente spieghi! L' economia de' logni, e lo scuro Fenomeno della parte, che in essi ha la Mente nostra» sia

) a me

Digment III

a me permesso di esporre quel poco, che mi va per capo . Tengo dunque anch'io per massma certa, che non si formi sogno, che la mente nostra non solo ne sia consapevole , ma che ancora vi affilta. Allorche in effo noi succedono Sogni vivaci, e maffimamente se di curiosi avvenimenti , svegliati che siamo, se vi riflettiamo , con facilità ci ricordiamo di que la fantaftica azione, e delle parole allora dette, che han lasciata qualche impressione nella Fantasia . Quando la mente non vi fosse intervenuta, non riconoscerebbe ella punto que' Fantasmi come formati nel fogno paffato . Il ricordarfene ella , lo fteffo è, che far intendere una precedente apprension de' medefimi , accome avvien di tutti gli altri oggetti, de' quali intanto ci ricofdiamo, in quanto prima ne paísò l' Idea alla Fantafia con cofcienza della mente . Se noi chiedessimo , chi muova i fogni, la mente, o la Fantasia, potrebbe talun rispondere secondo il sistema Cartesiano, che penfando sempre la nostra mente, cioè ruminando i Fantasmi riposti nella Fantasia, parrebbe, ch'ella foffe la motrice de' fogni. Ma fembra ben più probabile, che fenza, alcuna licenza della mente fieno commoffi i Fantasmi ne'sognanti dagli spiriti del fangue , o degli altri fluidi del corpo umano; e che la scena succeda poi sotto gli occhi per dir così della mente fteffa . Quel sì gran ialtellare e variar d'oggetti , che fa allora la Fantafia, e non di raro con tanti disordini , sen-Za che alcun freno la ritenga, non convien punto alla Mente, la quale se vegliando fa talvolta dei castelli in aria, cioè se va immaginando avventure possibili, e gustose o disgustose; li fa con ordine, e con troppa diffomiglianza da quei della Fantasia, che sogna.

Secondarjamente, che la mente non folo fia

spettatrice de' nostri sogni , ma che v' intervenga ancora come attrice , non fi può negare . E' indubitato , che ne' fogni placidi fi offervano azioni ben guidate e continuate con dei colloqui propri di chi veglia , e parla a tuono E' succeduto ad alcune persone di formare dei bei versi dormendo. Il Padre Cava fra gli altri nella Vita del Lemene Poeta Italiano celebre, ci afficura, ch'egli fognando ne fece degli affai belli . Anzi io posto attestare, che nella notte prece-dente all'ultimo di dell' Anno 1743, sul far del giorno mi parve di vedere un Cavaliere affal nobile; benche niuno di quella famiglia fusse di professione Ecclesiastica, il quale salito ad una gran dignità , cortelemente mi efibiva la fua protezione. Commoffo anch'io dal fuo dire, mi raccomandava a lui ; e mi venne fatto il feguente Pentametro:

Et quum multa queas , fac quoque multa velis : Svegliato lo scrissi tosto, e per quanto cercassi nella mia memoria; fe mai aveffi o fatto altra volta, o letto in alcun autore, quel verso, non pote fovvenirmi cofa alcuna. Ed erano ben moltiffiml anni , ch'io non avea composto Versi Latini : Non possiamo mai figurarci nella Fantasia . che e potenza materiabile; l'abilità e forza di concertare avvenimenti ben filati , e ragionamenti ben pensati, e molto meno di far versi . Conseguentemente la mente hada mettersi anch. ella per attrice ne' fogni. Ma fe ciò è, onde poi avviene, che per lo più nel nostro sognare accadono tanti spropositi, tante scene ridicole, e ci par di volare, di passare sopra fiumi a piede asciutto? Supponendo noi la mente mischiata in quelle fregolate commedie come mai ella non frena la spropofitata Fantasia ? Come sembra allota a noi , cioè ad effa mente , che azioni tali C 2 fiene

fieno vere? E fe ne dubita (il che veramente qualche volta accade) non è poi da tanto da liberarfi dall' inganno; anzi talvolta ci iembrano così vere le cose fognate, che anche svegliati stiamo un pezzo a deporre quella vana credenza, e a riconoscere la falsità di que Fantasmi. Sicche torna fempre in piede la difficoltà primiera, cioè come possano intervenire tanti ridicoli era rori ed inganni , dove ha luogo la Mente, Potenza, che ha sì grande autorità sopra la Fantafia, e sa raziocinare, e sa nella vigilia scoprire, fe gli oggetti, che a lei fi presentano, con-

tengono verità, o bugia?

Intorno a ciò a mio credere fi dee confiderare, aver Dio unite nel capo dell' uomo vivente le due fopra descritte potenze, cioè l'Anima ragionevole ( la cui principale facoltà è la Mente ) e la Fantafia, quella spirituale, questa materiale. Il loro commercio fi trova chiaramente comprovato dall' esperienza . L'iltituto dalla natura, o vogliam. dire dell'autor della natura, fi fcorge effere questo, cioè che la Mente comandi, la Fantasia serva. In fatti vegliando noi, essa Mente va sceglien-, do que Fantaimi, che ella vuole per formarne il ragionamento, per combinar insieme le diverse Idee. Contuteociò la verità fi è, che queffe due. Potenze han cadauna la lor propria forza; e questa forza è quella, che determina il predominio fra effe , non potendofi negare , che l'impeto della parte materiale fia talvolta cagione di gravi disordini alla spirituale. Intanto è da offervare, che se i sensi portano alla Fantasia qualche oggetto , regolarmente non può la Mente elentarfi dal conoscere quell'Idee o Immagine, che va a fissarsi nel Cerebro . Noi parimente proviamo non rade volte, che la Mente nostra vuol centemplare qualche oggetto, o sia pensare all

Idea, che effa ha scelto. E pure l' importuna Fantalia fa forza, e cerca di distrarre la Mentedi la, mettendole davanti un altro oggetto, a cui non si vorrebbe allora pensare. Noi stando in Chiefa per drare, contro nostra voglia sentiamo, che il pensiero el scappa agli affari domestici ; alla lite, e ad altre Idee. La Fantafia allora colla fua Forza strascina altrove i guardi tiell' Anima. Altri elempi non occorre apportare, perche ognun ne fa prova fovente in fe ftesto; e questo, allorchè vegliamo. Nè questo già deriva da un' Anima fensitiva, condominante in noi coll' Anima spirituale. Viene o dal bollore del fangue, o dal moto d'altri fluidi? o put viene (e questo è il più frequente ) dalla vivacità delle Idee accompagnate da qualche Passione d'Interesse, d'amore, d'odio, di pauca ec. Si fatte Idee , per cosi dire ; dimandano udienza, anche quando non vogliamo, e difiraggon la Mente dalla contemplazion d'altri oggetti meno intereffanti . Andiamo ora ad efaminate il fonno e l fogni perche gli fpiriti animali e vitali fi van confumando pel moto del corpo, e per l'esercizio de sensi: la maniera ifticulta del supremo artefice per softituline dei nuovi, quella è, che dimandiamo il fonno, cioè la quiete d' effo Corpo, e înfieme de fenfi, i meati de quali restano allorachiusi in buona parce all'impressione de corpi esterni. Che ne l'Anima, ne la Fantalia ripolino allora, i fogni ,de duali abbiam parlato finora, ce ne afficurano. Ma ben diverso e lo stato dell'Anima nel sonno e ne' sogni, da quel che fi offerva in lei, quando vegliamo . In che gabinetto elle fi ritiri , e come fi trovi anch' effa non già dormigliofa, ma come in una specie di volontario ripolo, non v'è occhio, che possadiscernerio : Tuttavia fi può con ficurezza afferire, che in pri-

mo luogo è allora fospete l'esercizio della volontà
D ; per

per consenso di tutti i Teologi e Filosofi. Può ben l'uomo adormentato e sognante proferir bestemmie, dire ingiurie al fuo Proffimo, offendere la riputazione altrui, dilettarfi d'immagini lascive, con provar anche nel corpo fuo de laidi movimenti, Niun peccato commetterà, perchè la Libertà dell' Arbitrio allora è in lui sospesa, ne l' Anima può diffentire. Quelle Idee biafimevoli ion commoffe a caso dalla Fantasia, ne l'Anima ha affai di forza per resistere . Secondariamente allora fi truova la mente nostra ienza l'esercizio del Giudizio, voglio dire , non può ad arbitrio fuo scegliere nella Fantasia quelle Idee , che vorrebbe nella vigilia, per combinarle con altre , e. riconoscere se contengano il vero o il falso. Unicamente ella guarda quelle Idee, che la Fantasia moffa commuove , fenza aspettarne ordine alcun dalla Volontà dell' Anima. Ne abbiamo una chia-1a prova. Se vegliando noi ci vedessimo comparir davanti nostro Padre, un amico, un parente, già defunti, e della morte de' quali fiam più che certi , ci fi arriccierebbono i capelli ; l'orrore e la paura farebbero incredibili. Tornate ora a chi fogna. Verrà allora davanti alla mente l'immagine del Padre, o dell' Amico, o del parente ; benche non fieno più viventi: pure non ne faremo maraviglia alcuna, non ne rifentiremo verun timose, ne pure ci lovverrà , che quella persona sia paffata all'altra vita . E perche! Perche la Fentafia ci rappresenta solamente quell' Idea , che ne formammo, e che tante volte ci fa picchiata in sapo , quando erano in vita , nè ci lascia veder l'altra , che ricevemmo alla lor morte , e durò pochissimo tempo. A me è accaduto, rariffime volte nondimeno, di veder fognando persona defunta , e di aver fatto qualche poco di rifleffione dubbiola d'averla veduta morta, ma fenSESTO.

za paffar oltre per chiarire quel dubbio , e con seguitare a riguardarla placidamente come viva. Segno è questo, che l' Anima allora non può esaminar le cese, con combinarle con altre Idee, cioè non ha in moto le forze del Giudizio. Mi è avvenuto ancora di veder persone a me note a cavallo corbettar per l'aria, fenza ch'io punto me ne maravigliaffi, come pure avreidovuto fare, fe la mente aveffe coll'uso del giudizio considerato un sì strano spettacolo, diverso dall'ippogrifo dell' Ariofto. Nel mio picciolo ftudio ogriun può credere, ch'io fo il fito , dove tengo la Scrittura Sacra. Sognando, ho ordinato per certa difficolta, che me la portino. Non avendola trovata, con io stesso andato a cercarla. Madove? In certa fala colonnata, da me non mai veduta, e in certe scanzie a me affatto ignote, e ienza chi io mi accorga e stupisca di tal novità.

Sicche la funzion della mente ne fogni fi riduce alla semplice apprensione degli oggetti , che le schiera davanti la Fantasia, senza giudicare della lor verità o falsità , del loro ordine o difordine . Talora vi farà fembrato di volare , di trovarvi in un paese lontano, di cui avrette letta dianzi la descrizione, di parlare ad un gran monarca , da vol non mai veduto . L'Anima nel fonno priva della sua libertà e vivacità, della ridicola falsità di quelle Idee, le ha unicamente apprese, quali le venivano rappresentate dalla material Potenza, non potendo essa allora impedire ne quel movimento d'Idee, ne correggere il loro disordine . In fatti noi bene spesso proviamo, che ne' fogni la Fantafia ci fa faitare da questo a quel luogo , e da quello ad un altro; e fgarbatamente cangia in un momento le persone, le azioni, ne la mente riflette punto o ftupifce per si disperate fcene , fembrando allora più

più tosto una potenza passiva. Contuttocio bisogna pur confessarlo: ne' fogni platidi noi offerviamo accidenti cariofi, ben filati, e colloqui di persone, e talvolta risposte argute, e saggie riflessioni. Da per se non può la materia, cioè non può la Fantafia, ordinar quelle azioni, fomministrar que'discorsi. Adunque in sogni tali farà molto da attribuire alla Mente; e perciò l'esistenza sua non si dee restrignere ad una semplice apprensione. Per altro convien ripetere la reciproca forza nella Mente e nella Fantafia, per cui orz l'una, ora l'altra divien predominante, con obbligar la più debole a tenerle dietro. Vi diranno gl'innamorati di qualche persona, o i perduti dietro all'acquisto della robba, che anche vegliando. non possono non menare a spasso, come si suol dire, il loro cervello. Cioè la lor Fantafia trasporta la Mente a pensare a quell'oggetto amato, o pure ad un gran guadagno o tesoro, con figurare a le stessa accidenti gustofi, col concertare interrogazioni e risposte, che in fine son tutte Idee vane e finzioni , alla falfità e infuffistenza delle quali non bada allora l' Anima; e può solamente riconoscerle, da che la Mente alzandosi sopra la Fantasia, e tornate per così dire in se scuopre quai deliri le facea commettere l'altra potenza. Sogni di chi veglia noi fogliam chiamare queste scappate della nostra Fantafia . Tanto più questo accade nel sogno . Mancante allora la mente del libero esercizio della Volontà e del giudizio, divien allora come ferva della Fantafia, unendofi feco a mettere in azione e in ragionamenti quelle figurette, ma fenza poter discernere il vero o il falso di quel romanzo; il che è riferbato all'Anima di fare, fubito che con ceffare il fonno, effa libera da que" ceppi ripiglia la sua autorità e avvedutezza .

Noi vedremo fra poco effere l'Anima coftretta a far ben peggio de' Deliranti , de' Pazzi, e degli Ubbriachi. Efe la mente nel fogno non può difcernere la vanità di que Fantalmi, nè come la Fantalia la trasporti or quà, or là con sì fregolari salti: non resta più luogo a noi di maravigliarci, perchè essa mente intervenendo a i fogni, non ne ravvisi e non ne impedisca i disordini e gli spropositi. Questi nascono dalla Fantasia, e non da lei . Quel che c' è di buono e di grazioso ne' sogni, vien dall' Anima; gli sconcerti e il ridicolo dalla Fantafia. Per chi poi è avvezzo a ben parlare ne'familiari ragmamenti, e a comporte in versi, non è cola difficile, che presti delle buone parlate a quell' interna commedia, e gli scappi ancora composto qualche verso. Ma conviene in fine conchiudere . che l' Anima di chi fogna non può liberamente efercitare allora il Giudizio, perchè mira le sole Idee, che a lei presenta a suo talento la Fantasia; ne ha forza di sceglierne dell' altre per considerarle tutte; come fa vegliando. E quantunque possa formar qualche raziocinio su quelle immagini, che le van faltellando davanti : pure perchè non può valerfi di altre necessarie per ravvisar la Verità e le relazioni delle cose, perciò troppo le manca per poterne rettamente giudicare .

# CAPITOLO VII.

Dei Sonnamboli, detti ancora Nottamboli.

A Lla giuridizion de fogni, e confeguentemete alla Fantafia, appartengono i Sonnamboli, che Nottamboli men propriamente fono appellati. Vero, mai infieme fitano Fenomeno, di cui rellane sfăsifimi efempi, che non fi possono rivocare in dubbio; e chiunque ha assai praticato il mondo, facilmente de contra contra

. (8 \* te avrà conosciuto alcuno di questi sì stravaganti fognatori. Primieramente conviene offervare. fe mai la frode poteffe intervenire in chi fi fpaccia foggetto a questa, che fenza difficoltà fi può chiamar Malattia, Non è mancato fra i servitori chi fenza licenza del padrone, e tra i figliuoli chi fenza licenza del padre, è uscito di casa la notte per qualche suo poco lodevol fine, ch'egli ha poi cercato di sculare, con pretendersi Sonnambolo, Secondariamente certo è, che si son trovate e fi truovano forfe in ogni paefe perfone , le quali dormendo fan viaggiomed azioni tali , che può trasecolarne chi ben vi riflette? Ce ne fomministrano i Medici e filosofi non pochi cafi . Il celebre Gaffendo nel libro ottavo della Fisica, al Capitolo Sesto, Sezion Terza, racconta di aver ben conosciuto un Govanni Ferrod nella Città di Digne Patria iua . il quale addormentato si levava la notte dal letto , e fi vestiva; ma per lo più colla fola camicia, e mezzo vestito apriva le porte, calava in cantina, cavava del vino, od altre fimili cofe facea. Talvolta ancora fi metteva a scrivere: e quel che è più maraviglioso, benchè tutto questo operaffe nelle tenebre, pure vedea cost chiaramente, come se fosse di giorno. Chiamato anche dalla moglie, le rispondeva a proposito. Svegliato poi che era, fi ricordava dell'operato. Che se trovandosi addormentato nella cantina o in istrada, veniva a rifvegliarfi, trovavasi bensi nelle tenebre, ma sapendo dove era, fe ne tornava polcia a tentone nella camera, onel letto fuo. Sempre nondimeno nello fvegliarfi era forpreso da un gran tremore nelle membra, e da una palpitazion di cuore, con cui fi riduceva a letto. Parevagli alle volte ancora di non vedere affai chiaramente, ed immaginandofi d'effersi levato avanSETTIMO.

ti giorno, andava ad accendere il fuoco e la lucerna. Narra eziandio, che un certo Riperto dello steffo suo paele, addormentato fi levò una volta di notte, e prendendo i trampoli, che noi appelliamo Zanchi, e legatili alle gambe e piedi, andò a passare un torrente gonfio, che era nella valle ; ma (vegliatofi nella ripa di là, non osò di ripassarlo, senza aspettare il giorno, e il calamento dell' acque. Conosco io persona, che in età giovanile soleva nella stefla maniera levarsi, girar per la camera, prendere in mano varj mobili, ch' egli, tuttochè addormentato, ben vedeva e distingueva . Da li a un quarto d' ora fe gli ofcurava la Fantafia, e quafiche foffe colte da improvvise tenebre, si ivegliava, e stupido se ne tornava a letto. Così un servitore, soggetto a simil strani movimenti cercato una mattina quà, e là, fu ritrovato addormentato ful cornicione della Chiefa, Ebbero giudizio in non risvegliarlo, perchè in siti pericolofi il deftar questi tall , costa loro ordinariamente la vita. Racconta in fatti il Bodino, che cercato un di questi Sonnamboli, su ritrovato, che nuotava in un Fiume; il chiamarone e svegliarono; ed egli preso dalla paura fi affogo. Altri poi son caduti giù da qualche luogo, o urtando fi ion rotti il capo, e ad altriè succeduto di peggio. Esti poi ordinariamente nulla si ricordano d'aver fatte quelle passeggiate, al contrario de fogni, de quali spesso ci sovviene, appena siamo svegliati. Se ciò però accada a tutti i Nottamboli, nol so dire.

Fra glialtri casi specialmente merita attenzione uno affai circoffanziato, che vien riferito dal Signor Vigneul Marville nel Secondo Tomo du Melange d'Historie & de Letterature , Perchè egli fteffo ne fu testimonio, voglio riferirlo colle medefime fue

parole tradotte dal Francele. " Un mio Amico , dice egli , m'avea invitato a paffar le vacanze " ad una fua bella cafa nel peafe della Brie, che ., fi chiamaya una volta il Paradifo de' Partigiani ; Vi troval una buona compagnia e persone didiflinzione. Fra l'altre un Gentiluomo italiano appellato il Signore Agostino Torari ( for-" se è scorretto questo cognome ) che era Son-, nambolo, cioè, che faceva dormendo le a-" zioni ordinarie della vita, che fi fanno veglian-, do . Parea avere non più di trenta anni , , uomo fecco, nero, d'uno spirito freddo, ma " penetrante, e capace delle Scienze più aftru-" le . Gli accessi del suo fregolamento il prende-, vano ordinariamente nel calar della Luna , , e più forte nell'Autunno, e nel Verno, che " nella Primavera e nella State. Io aveva " una fomma curiofità di, veder ciò, che fe " ne raccontava; e perciò mi accordal col lud , Cameriere , il quale me ne diceva delle ma-, raviglie, promettendo di avvisarmi, allorche , egli foffe per fare questo galante escreizio " Una fera ful fine di ottobre dopo cena ci .. mettemmo a giocare a vari giuochi . Il Si-" gnor Agostino giocò al pari degli altri, poi si " ritiro, e andò a letto. Un'ora avanti mezza-" notte il Camerlere venne a dirci, che il suo pa-" drone farebbe Sonnambolo quella notte, e che " venissimo a vederlo ed offervarlo. lo il riguar-" dai lungo tembo con candela accesa in mano. " Egli dormiva supino, e con gli occhi aperti ed " immobili, che questo era il segno sicuro del " suo accesso, come mi dissero. lo gli toccai le " mani , e le trovai freddiffime; e il fuo polio 4, era sì lento, che fembrava il fangue non cir-", colare . Noi gioccammo a trictrac, aspettando il " tempo e l'appertura di questa Commedia. Circa

., la mezza notte il Signor Agostino tirò bruscamente le cortine del fuo letto; fi levo; fi ve-" fli affai propriamente . Io me gli avvicinai , ed avendogli messa la candella sotto il naso, il tro-, vai infensibile, con gli occhi sempre aperti ed " immobili. Prima di metterfi il cappello prefe la sua bandoliera, che stava appesa preso il leta, to, e da cui era stata levata la spada, perti-, more di qualche accidente, perchètalvolta que-,, sti Signori Sonnamboli menano le mania dritto e a rovescio Inquesto equipaggio il Signore As goflino fece più giri per la camera, es avvici-., nò al Fuoco; si pose in una sedia, e poro di poi , entrò in un gabinetto, dove era la fua valigia; cercò in essa lungo tempo; icompigliò tut-" ti i panni, e dopo averli rimeffi in buon ordine . " serro la valigia, e si mise la chiave in sac-" coccia, da cui traffe una lettera, ch'egli pofe , fopra la cornice del cammino da fuoco. Ito al-, la porta della Camera l'aprì, e calò giù delle " scale , quando su al basso, essendo caduto un " di noi con rumore, egli parve spaventarsi, e , raddoppiò il passo. Il suo Servitore ci avvisò di , andar piano; e di non partare; perche quan-. do il rumore vicino a lui si mischiava co suoi ", logni, egli diventava furiofo, e talora fimet-" teva a correre, come se fosse inseguito. Egli " traversò tutto il cottile, ch'era vasto. Andò , diritto alla stalla, vi entrò, sece carezze al ca-" vallo, gli misse la briglia, e cercò la sella per , mettergliela; ma non avendola, trovata nel fuo , fito folito, ne parve inquieto. Montò a cavallo, e galoppo fino alla porta della Caia, che tro-,, vò ferrata: Sceso da cavallo, avendo preso un " faffo, batte più volte nella porta. Dopo vari inutili sforzi, vi rimontò a cavallo, e il con-" duffe

, aduffe all' abbeveratojo; che era nell'altra fac-, ciata del cortile gli die a bere , e dopo averlo " attaccato ad un palo, s'inviò affai tranquilla-, mente per tornare alla fua Camera . Al rumo-" re, che faceano i Servitori in cucina, divenne ,, più attento; s'avvicinò all'uscio; e mise l'o-" recchio al buco della chiave. Poi paffando in , fretta all'altra parte, entrò in una Sala baffa, .. dove era un Bigliardo. Fece molte andate in-" torno al Gioco, e tutte le positure d'un Gio-, catore. Di la passò a mettere le mani sopra " un Clavicembalo, ch'egli sapeva sonar molto , bene ; vi fece un po' di disordine : In fine dopo " due ore d'esercizio rifalì alla sua camera ,e si " gitto tutto veffito ful letto, dove noi il tro-, vaffimo la mattina feguente ere ore prima del " mezzodi nella medefima pofitura in cuil'avevamo lasciato; perche ogni volta; che l'acces-, fo il prendeva, egli dormiva otto o dieci ore , continue. Il fuo Servitore ci diffe , che non v' , erano fe non due maniere di far ceffare i fuoi accessi, l'una di solleticargli i piedi e l'altra , di fuonar cornetti, ovvero fia trombette a i " fuoi orecchi:

Ed Ecco uno de' più ftravaganti Fenomini che fi postano offervare nella natural costituzione dell' Uomo. Ordinariamente non fi offerva questo accidente se non negli Uomini, e questi giovani, andandone esente l'età matura, perchè in quelli abbonda maggiormente il Sangue di Spiriti animali, al gagliardo movimento de quali ci è ben permeffo d'attribuire il principio di così stravagante azione dell'Anima e della Fantafia. Ma come ciò fi faccia, non arriveremo forse giammai a ben intenderlo. Ecco ciò che ne posso dir io. Certo è, che i Nottamboli fon prefi dal fonno le dermeno ;

cioè fon turati i cammini, per li quali passano col mezzo de fenfi al cerebro le Idee de corpi esterni; ligamento nondimeno tenue per gli Spiriti animali dell' Udito e della Lingua, perchè non impedifce il fentire talvolta chi canta o parla, e l'articolar molte parole, e il rispondere in fonno a chi interroga, con efferfi per tal via scoperti alcuni arcani da chi non avez voglia di rilevarli. In secondo luogo non solamente l' Anima, o fia la Mente, affifte come ne' fogni alla commozion della Fantafia de Sonnamboli; ma più vigilante di gran lunga fi scuopre in esti, che negli ordinariamente fognanti, di modo che fi può appellar l'affezion di costoro un sogno vigilante. Tuttavia certo è, che essa allora non esercita le funzioni del Giudizio, perchè i Nottamboli nullamente apprendono o concepiscono i pericoli, a quali si espongono. Se poi sia l' Anima, o pur la Fantafia agitata dagli Spi-riti animali, che metta in motto il lor corpo, e lo tragga alle azioni fopra descritte, pare che non fia in nostra mano il conoscerlo . Tutte e due senza fallo vi concorrono, ma senza saper noi , se la volontà , quando la libertà dell'Anima è legata dal Sonno, poffa comandare al corpo, nè come il corpo allora ubbidifca alla volontà. Tuttavia è da dire, che la sperienza dimoftra, effer moffø il corpo de Sonnamboli a far folamente quelle operazioni, alle quali fono affai accostumati vegliando, e a camminar per que'luoghi o firade, dove tante volte hanno l' uso di andare. Noi talvolta ci vestiamo, passere giamo, mangiamo ec, col penfiero altrove, cioè coll' Anima applicata ad altri oggetti ; però fembra poter noi inferire , cle può l' Anima attenta ne Sonnambeli, o pure la Fantafia commoffa, muovere le membra a quegli atti, a' quali da tanto

Pato tempe noi siamo avvezzi. E per condeguente non sembra per se flessa azion prodigiosa quella del levarsi, veltirs, e passeggiar per una camera, come spesso avviene a questi tali.

All'incontro può parere un prodigio il di più, che fanno i Nottamboli, cioè lo scendere le scale, senza andare a tastone; il trovat francamente tanti oggetti; e il camminar per le strade senma romperfi il collo, e il non urtare il Capo nelle pareti. Il che spesso accade, ma non sempre, sapendosi che alcuni di costoro v'hanno incontrata la morte, o pure ne han riportato gravi percosse ed incomodi al loro Corpo. Non s' accordano gli Scrittori intorno al vedere o non vedere di questi tali. Il VVillis Medico pretende, che essi non solamente odano, ma anche veggano. Carlo Musitano dall' osfervar le loro strane azioni, ne inferì, che l'esterno occhio li ajutava. Ma questo non è sciogliere la quistione. Certamente i più fostentano, non apparire, che gli organi della vista servano a i Notamboli per riconoicere nelle tenebre gli oggetti esterni ; ed ancorchè tengano aperti gli occhi in quell' efercizio, non perciò col mezzo d'effi conoscono ciò, che è fuori di loro; e quand' anche tenessero aperti gli occhi, giacchè li supponiam dormienti, non posiono questi fervire alla visione, esfendo allora turato il passaggio alle specie visive. E pure se non vedessero, come potrebbono essi con tal franchezza calar per le icale, trovar gli uici, aprire forzieri, falir fu i tetti , e far fimili altre azioni , che ricchieggono la luce perdistinguere i corpie i siti? Ora quando si supponga vero, come to tengo per fermo, che il Nottambolo non vegga: questo è un arcano a diciserare, il quale non so se alcuno si possa promettere l'occorrente pene-

65

benetrazione . Pensate ad un ciecco, o pure a chi dotato di buona vista vuol operare e camminar nelle folte tenebre . Contuttoche l' Anima fua fia affatto allora vigillante elibera, e fia egli pratico d'effi, e de'corpi, che vi fono: tuttavia gli conviene andare a tentone colle mani o col bastone, e prende più precauzioni per non failare, per trovar ciò che cerca, e per non farsi male . All' incontro i Sonnamboli sogliono operar quasi colla steffa franchezza, come se foifero vigilanti, e affiltiti dalla luce esterna. Come mai questo? Noi sappiamo ancora di alcuni, che iti al tavolino, fi fon meffi a scrivere, e svegliati han poi trovata quella scrittura, senza ricordarfi di averla fatta . Narra il fuddetto V Valhis eziandio, che trovando qualche oftacolo per viaggio, lo schivano, e lo tolgono di mezzo. Ma le effettivamente non veggono, non è credibile, che s'accorgano degl' impedimenti. Col tatto folo se ne potranno accorgere: altrimenti inciamperanno, e correran pericolo di nuocere a fe steffi . Potrebbesi forse immaginare, che la Fantasia facesse loro distinguere gli oggetti, nella guila che succede ne fogni. Noi lognando, non v'ha dubbio, miriamo, come fe fossé giorno, illuminati gli oggetti : il che non è tanto difficile ad intendere, perciocche la luce appunto per via de' nervi ottici porta al cerebro, o fia alla Fantasia, gli oggetti irradiati, ed ivi fi viene ad imprimere non meno la configurazione e Idea di que' corpi, ma anche la stessa luce, senza di cui l' Occhio non avrebbe potuto recar quell'ambasciata . Per conseguente l' Anima al presentarsele davanti in sogno quelle Idee, le vede illuminate. Quindi parer potrebbe, che l'Anima de' Nottamboli, mirando nella Fantafia l' Idee di quelle scale, di quelle strade, e di que' Corpi, che tante volte l'Occhio, ha veduto, con tale fcorta poteffe camminar francamente, come fe in fatti vedeffe, per effe cale e strade, e mettere la mano sopra quello che vuol trovare.

Ma cotal riflessione non parmi, che posta mai appagare. La luce, che rende visibili nella nostra Fantasia sognante gli oggetti , non esce già fuori di esso capo, onde possa l' Anima valersene per discernere i corpi posti fuori di noi nelle tenebre. Nella notte scura noi possiam ben offervare entro la nostra testa l'Idea d'una Torre d' una strada, e distinguere in essa Idea le figure di quell'edifizio, i Palagi, i portici, le piazze, e botteghe corrispondenti a quella via coll'ordine loro. Ma non per questo ci riuscirà nelle folte tenebre, per quanto s'aprano gli occhi, di mirar quella torre , palagio , portico , via , nè di diftinguere in effa li oggetti ; perche, ficcome dicemmo, nella Fantasia appariscono irradiate le Immagini de' corpi da noi già veduti, e in quel gabinetto l' Anima le contempla. Ma fuori del gabinetto non esce la luce ; e i corpi reali, se sono affatto ottenebrati, non postono tramandare a' nostri occhi raggio alcuno". che ce li faccia discernere. Resterebbe dunque da dire, che quantunque i Notamboli non abbiano in quello stato forza visiva, facciano nondimeno le loro azioni nelle tenebre colla forza della Memoria . Cioè l' Anima fissamente mirando nel cerebro le Idee usuali de corpi, e della lor situazione, e de'luoghi, pe' quali si è tante volte camminato, regoli a norma d'essa la direzion de' passi, ed ogni altra sua azione. In fatti se costoro s' incontrano in qualche corpo non folito a trovarsi per que'luoghi, v'urtano dentro, e talvolta cadono in precipizi. GaleSETTIMO:

no fleffe confessa d'aver dermendo fatto il viaga gio d'une stadio , ed esfersi destato , perchè inclampo in un feffo. Cento venticinque paffi formavano allora uno ftagio. Sempre nondimeno dovrebbe parer cofa maravigilefa; quanto di fopra abbiamo intefo di quel Signore Agostino; the tante azioni facea con tanta franchezza; Non le faremmo noi nella scura notte: beache fvegliatiffimi, e colla Mente ben attenta a tutti i movimenti . Potrebbefianche dice , procedere la lor franchezza, perche gli addormentati cammia nando per le vie note, e operando cofe, alle quali fono tante accostumati , non han timore; ne fanno esame, ne apprendono alcun pericolo, e però fi lasciano condurre dalle Immagini della Fantafia. All' incontro I' Anima nella vigilia confidera i pericoli di chi va ed opera al bujo, e però procede con paura e precauzione. Ed appunto nel destarfi i Sonamboli s' empiono toffo di timore, perchè allora folamente si avveggono del pericolo, a cui flavano esposti: al che la Mente in fogno non potea riflettere Ma non lasciano per questo di effere mirabili ed inimtelligibili le asioni di questa gente, sempre sul supposto che l'organo della vista sia impedita in esti, come è in chiunque gorme. E per far maggiormente conoscere, che astrusa materia sia que fta, ho riferbato fin qui uno di questi più ftrani casi affai recente, che si legge diftesamente scritto nel Tomo Vigesimo Quarto della Raccolta degli epuscoli del Padre Calogerà dal Signor Don Matziale Reghellini Vicentino . Questi fu che diligentemente ne affervò nell' Anno 1740. in Vicenza tutte le circoftanze'; e ficcome ben istruito della Filosofia e Notomia, era capace di dar sicure notizie del fatto, che è tale.

Al fervigio del Marchefe Luig i Sale in figura di E 2

68 Staffiere ferviva, e tuttavia ferve Giambattiffa Negretti, giovane allora di circa vintiquattr'anni, impetuolo nell'operare , quando è svegliato , e. non meno allorche fa il mestier di Sonnambolo, a cui fin dalla tenera età l'ha portato il natural, fuo temperamento . Nella fera del di fedici di Marzo nell' anno 1740. addormentatofi in cucina fopra di una panca , parlato che ebbe di varie. cole, fi rizzò in piedi: e dopo aver passeggiato più volte, andò verso la Sala, e di la asceso al secondo appartamento, fi fermò dove stava apparecchiata la tavola per la cena de fuoi padroni . Ivi dato di piglio ad un piattello, e postofi dieero ad una scranna, era presto ad ogni servigio, come fe vegliaffe, e come fe lvi cenaffero le confuete persone. Paffato qualche tempo, quasi che fosse terminata la cena, sfornì la tavola, eradunate le salviette con altre cose in una cestella. e fcese due scale quelle nel solito armadio ripole avendolo prima aperto colla chiave fenza veguno imbrazzo o confusione. Entrò in cucina, e preto uno scaldaletto, si-porto, come suo ufizio era, in una camera, dove piegata a molte doppie la sopraccoperta, e toltala dal Lette, questo riscaldo. Poscia chiuse le finestre egi. ufej, s' inviò per andere a cafa ; ma ritrovata chiula la porta di ftrada, paísò alla camerad'un fuo conservo, a pie del cui letto postosi ginocchioni, ed allestendosi per coricarsi, venne risvegliato. Interrogato, fe delle cole fatte Gricordava, rispose di no , anzirestò confuso e maravigliato . Alcuna volta nondimeno fi trova, che se ne ricorda . Nella fera del di diciotto d' esso Mese sece to stesso esercizio addormentato, con aggiungervi l'apparecchio della tavola, per la quale in più fiate portò tutto il bisognevole, cioè piattelli, lumi, falvierte, ed altro . In cucina cer------

to la fua cena ; e mentre flava attentamente ofservandolo il Signor Reghellini con alcuni Cavalieri moffi da giulta curiofità per vederlo mangiare, ufcl in un atto di ammirazione, e diffe : Quafi mi scordavo, che oggi fosse Venerdi, e che avelli deffinato di non cenare . Dopo di che riposto il piatello in un armadio, e rimessosi a sedere, dormi quieto lunga pezza fenza far altro . Nella fera poi del di ventiquattro dormendo, effettivamente cenò, col mangiare tre pani, e molta infalata, ch'egli avea dianzi ricercata dal cuoco. Calò in cantina con lume acceso, dove presa una fcodella, e imoffo uno spinello, tiro con cautela il vino, che gli bisognava, e se lo beve,

replicando la stessa cosa per due volte.

Tutte queste operazioni fece il Sonnambolo con tanta destrezza e franchezza, che meglionon le avvrebbe fatte ben defto. Nell'apparecchiar la tavola non confondeva nè il luogo delle forchette e coltelli, ne le varie foranne folite à prepararfi. Portava il vino, come se vi fosse il Padrone con altri , fervendofi er di una tazza , ora di un'altra, fecondo il coftume delle persone, che dovean bere. Quello che maggiormente face va flupire gli affanti, era, che nel portare un' affe, fopra cui erane molte caraffe pel vino, oltre al dover ascendere una lunga scala in due rami divita, arrivato alla stanza, dove si mangiava , che non è larga quanto è lungal' affe , pronto fi volgeva in fianco per ischivare l' impedimento. In tutto questo tempo , dice il Signor Reghellini, he vedute tenere il Giovine chiuse coffantemente le palpebre, e chiuse con gran forza, come dalle molte lore grinze fi comprende ; ne per quanto fi alzaffe la voce , egli puntoudiva . Oltre a ciò volendo egli spazzar le tele de ragni appese ad un trave d'una fala, come gli era fiato comandato, fi

portò dormendo un di in tempo di giorno circa le ventitre ore in largo cortile; e presa la scopa. questa all' estremità di una lunga pertica legò Arettamente con corda, e nel falire per le feale non potendo per la lunghezza della pertica aggirarla nel secondo ramo, la depose, e prestamente aprì una finestra, che dà luce allascala, suot della quale tanto la prolungo, che pote farla pafsar oltre. Il che fatto, ritornò a chiudere la finestra, ed eseguì poi quanto gli era stato ordinato . Una notte, mentre dormiva, diffe di voler andar col lume avanti alla carrozza per fervigio de'Padroni. Ed avendolo feguito il Signor Reghellini, offervo, che nel voltar delle ftrade fi fermava colla torcia spenta in mano, finattantochè la carrozza, la qual non v'era, potesse aver fatto il giro maggiore. E quando arrivava a que' fiti, dove fi voglie dal cammino retto, era prontissimo a fermars, come quando vegliava. Fu veduto ancera andare in cucina dove prese una secchia, e questa appese ad un uncino unito ad una corda di pezzo profondo ;e dopo aver tirata l'acqua, paíso in una camera, dove era una caldaja preparata dianzi da lui stesso. e in replicate volte quasi interamente la empiè In tali occasioni non tralasciava le picciole cose, che occorrono alla giornata, come di foffiarfi il nafo, foutare, prendere tabacco, e alcuna volta facea ancora le fue funzioni naturali. Talvolta ride, parla, canta, fi compafiona, va in collera; e se alcuno il tocca, si rivolge con empito, menando pugni con gran forza (il che fi legge di molti altri a lui fimili ) e difendendofi, quando gli vengono impedite le fue azioni . Per questi motivi una sola volta riusci al Signor Reghellini, ma con gran fatica, di toccargli de-Bramente i polfi , che ritrovò deboli e duri . Final--190

nalmente egli nota, che quantunque le azioni fin qui descritte fieno state fatte a perfezione dal Sonnambolo, non è però, che alcuna volta, o per iffanchezza del lungo operare, o peralcun altro accidente non le guaffi, e non dia del capo e delle mani ne'muri, come fece in una occasione, che giocando addormentato alla Mora. percoffe così fortemente il muro, che per più gierni porto la mano gonfia e addolorata. Abbiamo anche un'altra più recente descrizione delle firavaganti icene di questo sonnambolo, satta e flampara nel anno 1744. dal Dottore Giovan-Maria Pigatti Vicentino, e dedicata al celebre e chiariffimo Signor Abate Conti, cioè a chi forse è per esaminar questa materia coi migliori microfcopi della vera Filosofia.

A me reftava tuttavia qualche dubbio intorno a questo Sonnambolo dopo aver veduto fatte da lui alcune azioni, alle quali potrebbe effer stato aiutato o dalla luce del giorno, o dal lume della lanterna di chi gli teneva dietro, o dal barlume delle stelle. L'Etmuliero serive che i Nottamboli operano claufis eculis ma con ammetterne altri operanti oculis, conniventibus, Tutto, fecondo me, il mirabile di costoro si riduce al sapere, fe veramente oltre al dormire tengano gli occhi ben chiusi, o teunendoli aperti, come nel primo esempio, pure per essi non sia portata la luce degli oggetti al cerebro loro. Perciocchè se punto appariffe, che la virsa visiva secondaffe le loro azioni , cefferebbe ogni maraviglia , Avendone io perciò scritto al Sig. Reghellini , mi confermò egh; che il Giovane Vicentino opera ad occhi chiufi, con aggiugnere di aver fatta la prova di accostargit una candela in vicinanza degli occhi, senza aver veduro segno alcuno nelle chiuse di lui palpebre; onde credere fi poteffe che que72 GAPITOLO

gli apprendeffe il lume . Aggiunge di averle più volte offervato " discendere per le scale, ed an-, che correndo, fenza che vi fosse alcun lume, ,, di modo che parea impossibile, che non doves-, fe precipitar dalle fteffe . Quel che è più no-, tabile, molte volte ancora francamente cala-" va in cantina per una scala affatto scura ed ir-, regolare. Le azioni fue per lo più nel princi-, pio non fon molto franche, perche tocca era ,in un luogo, ora in un altro; e poicia ope-, ra aggiustatamente . Che non vegga lume, si " può anche dedurre dall'effer egli uscito una vol-", ta di una camera a terreno, e quantunque vi ,, foffe lume, urto in un castrone, che paffeg-,, giavalì davanti, e cadendo in terra fi fece un " tumore nella fronte . Ho provato (leguita egli " a dire ) di chiudergli la porta della cameta, " onde era uscito addormentato; e volendo egli " rientrarvi, in effa andava ad urtar colla tefta, , sforgandofi poi dopo qualche toccamento di aprir-, la .! In quello ftato abbenche fia chiamato ad , alta voce ; non ode ; ma bensì è pronto a . rivolgersi e a dibattersi qua e là , quando si fen-,, te toccato da taluno . Trovandos in luogo, " del quale non poffa aver avuto, quando era " fvegliato , diftinta Idea , dappoiche ha tocca-" to colle manl le cose vicine, opera confusamen-, te, nè dà a divedere ivi movimento alcuno re-", golato, ficcome per lo contrario ne' luoghi, de' , quali ha una diftinta e chiara Idea , opera con " gran possesso, e senza consusione "E il Signor Pigatti fcrive, che volendo coftui nella notte del di 15. di Marzo uscire dell' anticamera, durò molta fatica prima d' imboccar la porta : cofa che per l'addietro nongli era mai accaduta. Finalmente il Signor Reghellini aggiugne, aver questo fonnambolo un picciolo figliuolo, che parla dormendo, e talvol-

#### SETTIMO.

wolta fi leva in piedi, e molte cefe chiede alla madre con ordine di fanciallefica diforsio. Costi il Signor Reghellini. Ho io antora parlato con chi in età giovanile era foggetto a questo bizzarro Fenomeno; ed inteso, che entro la lor camera faceano francamente tutte le funzioni usate, come quando vegliavano. Ma ie per a vventura venivano sivegliati, restavano consus, ne fapeano trovar la via per ricondurgiti a letio.

Ora pesto come punto accertato, che le operazioni de fonnamboli si facciano ad occhi ben chiusi o se aperti , nulla dimeno operanti per informar la Fantafia e la Mente degli og. getti efterni, conviene per neceffità riferire la direzion de'loro movimenti ed azioni ad un Principio interno, cioè alla Mente, o sia all' Anima, ovvero alla Fantafia. Che la Mente vi affilta (terno a dirlo) non fi può negare : ma fenza poter ella esecitare allora tutte le sue forze, cloè quelle del giudizio. Con isvegliar la persona, allora vien rimessa la Mente nel suo libero efercizio; e conoscendo i rischi, a' quali era espolto il suo corpo nel sonnambolare, naturalmente si raccapriccia , ed è preso da timore e confusione; come chi pensa ad un grave pericolo, a cui fi è poco fa fortunatamente fottratto. Sembra all'incontro motrice e regolatrice principale la Fantasia delle operazioni e dei movimenti di tali persone. Dormendo noi, questa facoltà certo non dorme , afficurandocene i fogni, di parte de'quali ci ricordiamo, e degli altri non ci resta memoria. Scgnano appunto gli addormentati nottamboli di trovarsi in que' fiti , e di far quelle azioni , che vegliando fogliono praticare . La vivacità del fangue lor giovanile ( giacche in tale età per lo più succede la lore ftravaganza) eccita gagliardi

fogni nella Fantafia, e la Fantafia si fortemente commoffa, mette anch' effa in moto il Corpo in maniera tale, che vengono fatte al fonnambolo quelle fleffe azioni , nelle quali s' era dianzi abia tuato vegliando, ed effettuati con movimenti efterni i movimenti ideati internamente dalla Fantafia . Si crede , che gli spiriti animali col tanto andare e riandare per le stelle vie, producano la facilità d'effe azioni ; del che io lasciero disputat chiunque voole. Mentre altri fiftudiera di fpiegar meglio il fenomeno dei fonnamboli e di additarcene le più verifimili cagioni, io torno sempre a ripetere , non effere punto de maravieliarfi di molti di effi, che reftringono tutta la lor cavallerizza alla propria camera . Stupore bensì a me rerano gli efempi fopra riferiti dell' Italiano in Francia, e dell'altre in Vicenza. Immagini chiunque vuole, che svegliandosi nella Fantasia sognante le Immagini di quelle camere, sale, cortile, e che so io, dove si è solito a mettere il piede, e di tutti quegli oggetti, che ivi tante fia: te fi fon veduti , toccati , e maneggiati : queste Immagini servano di direzione al nortambolo per far que giri ed azioni per la precedente afsuefazione, Ma quando si fa attenzione al bifogno della natura per camminare al buio, non fi fa più intendere , come costoro possano fenza cadere, fenza urtare, girar per le contrade , scendere le scale . Ritien la loro Fantasia le Idee di que' luoghi, è vero, ed ha anche prefenti quegli oggetti, e fi muove in que' fitt medefimi. Ma non fi trovano in effe le Idee della larghezza e del numero degli fcalini; ne quante braccia fia lunga una contrada, per faper quando s'abbia a voltare : ne quanto fia largo un portico; ne quanti paffi fi ricerchino per paffare dall'una parte di un cortile all'altra, do-

## SETTIMO.

ve è per esempio la scuderia o la cantina. Queà Re notizie minute non le può dar la Fantafia, perchè mai non vi fi è fatta mente. L'ochio solo aperto, e la luce son per questo necessarie . Figuratevi un fonnambolo, che voglia correre, come abbiamo inteso del Vicentino, per una scala .. Qualora non misuri bene i suoi passi , e metta il piè un poco troppo avanti sopra un gradino, eccolo precipitare. A noi vegliando non avviene, perche stiamo attenti coll'occhio; e questo ajuto manca al nottambolo. Abbiamo anche avvertito, che gli affatto ciechi suppliscono al difetto della vista attenendosi colle mani al muro, o a qualche altro regolatore. Che se chi è privo degli occhi, come allora son da dire i nottamboli, fi avvia per una contrada, o per qualche portico fenza ajutarfi colle mani: troppo è facile, che la direzion del suo corpo si volga alla finistra, o alla diritta. Ora ogni poco che a linea diritta d'esso corpo si torca, per necessità progredendo ha da condurre quel cieco a dar della testa nel muro, o nelle colonne. Si può rispondere, che noi talvolta sovra bensiero, colla Mente intenta a qualche importante affare, nulla badiamo alla strada, e pur camminiamo, e facciam le occorrenti voltate, Ma allora vediamo, ed ogni picciolo ajuto dell'orchio ci è icorta : altrimenti potremmo talvolta andare dove nen vogliamo. Si può aggiungere, troyarfi in Bologna una persona civile cieca, che liberamente paffeggia per quella città fenza valerfidelle manico del bastone per guida. Ma convien prima chiarire, se sia affatto in tal persona eftinta la forza degli occhi. Ogni poco di luce potrebbe giovargli. E quando pur fia onninamente cieca , avra sempre qualche ciera di prodigio il fuo franco operare? In femma fecondo il mio

debole fentimento si dovrebbe conchiudere, che il fonnambolo fi troya continuamente esposto al rischio di urtare, di precipitare, e di perdere anche la vita, come a non pochi è accaduto; e dee sempre dirsi una maraviglia, qualora questi addormentati ambulanti si francamente, e fenza alcun loro danno operano ciò che d'effi abbiam riferito di topra. Il ripiego che ho veduto praticare-per un Signor grande foggetto a fimiglianti trasporti, fu di chiudere all'intorno con rete di corda il iuo letto: con che vano restava ogni suo tentativo di andar a cercare il malanno. Mi è stato fimilmente riferito dal Sig. Dott. Pozzi; uno de' primari e più eccellenti medici di Bologna, e Medico del Regnante Pontefice Benedetto XIV. effervi un Sacerdote, che ogni due mefi fifa tagliare i capelli. Se nol fa , è condannato ad effere ionnambolo. Chi può mai spiegare tutte quelle fcene della natura umana?

## CAPÍTOLO VIII.

Della Pazzia e del Delirio, deplorabili effetti della Fantafia.

A Llorché il volgo, e più d'uno ancora, che è fopra il volgo, s'incontra a vedere un Pazze, nulla attinente a se, e ne ode gli stravolati concetti, e mischiaro talvolta il sodocol ridicolo, dississimiente s'astinene dal ridere, e si prende anche spasso in eccitar quelle povere teste a continuar la tela degli spropositi. Inconsideratiche sono! Non v' ha spettacelo, che maggiormente deggia umiliare la superbia nostra, che il mirare un uomo impazzito e suor di se, cioè un uomo divenuto simile alle bessie insensate. Ma che dissimile? Peggio, che bestia è un uomo, qualora perde

perde l'ulo della ragione, non fa che azioni frevolate, e parla e sparla fovente fuor di proposito; e fe lo sconcerto del ino capo divien maggiore. sempre si truova in pericolo la vitasua, o l'aitrui. Men male sarebbe la morte, che il vivere in si deplorabile stato. Tale certo non possiam dire, che sia quel delle bestie, le quali regolatamente d'ordinario operano, cioè a tenore di quelle leggi, che il fapientissimo autore del tutto ha ogni specie di creature irragionevoli semoventi. Però a tale aspetto, almeno internamente si rartrifta ogni faggio, perchè sa estere mitericordia di Dio, s' egli è fano di mente, e mancare ad ognuno la ficurezza di andar lempre efente da si enorme calamità. Quanto a me, sì difgustofa impressione fa nella mia mente la considerazion della pazzia, e del delirio, che ho fin ribrezzo a voler per poco accennare la lor cagione, e i lor perniciolissimi essetti; perchè troppo desorme vista fa un animalragionevole, cotanto privilegiato da Dio, ridotto colla pazzia, non dirò ad esiere, maa parer privo di ragione. Ciò non oftante, dirà, effere il delirio un impetuofo iconvolgimento delle Immagini del cerebro, per cui, vegliando l'uomo, la Fantasia divien disubbidiente alla Mente, forzandola in certa guifa a amirar quelle sole ditordinate Idee , ch' essa le mette davanti, senza che la Mente possa allora valersi della fua libertà ed lautorità di scegliere quelle che vuole. La pazzia poi è uno sconvolgimento ordinariamente pacato d'alcune particolazi Idee: con questa differenza, che il delirio suol effere breve, laddove la pazzia, fe la medicina non è possente a guidarla, può e suol durare fino al fine della vita. Perciò la sede di queste gravi malattie si dee cercare nel cerebro nor ftro , che abbiam veduto effere l'officina d' el-

la Fantafia. O il fangue troppo acceso ed agitas to dalla bile , o gli ipiriti tramandati dall'umore melanconico, o pure il folo bollore del fangue nella febbre, possono con tal forza falire al nostro cervello, che ne turbino l'economia, e ne sconvolgano la buona atmonia. Ciò succedendo, le Idee impresse nella massa del medesimo cerebro si slegano, si mettono in confusione, e perdono quell'ordinanza e quiete, che dianzi godeano. La Mente fana nel corpo fano, ficcome proviam tutto di, trasceglie dalla Fantasia ubbidiente quelle Idee, che vuole, perche più in effa impreffe; e ne accozza delle disparate, per formere non men le meditazioni fue, che i familiari nostri ragionamenti. Esta allora esercita il suo despotismo sopra la potenza materiale, destinata dall' Istituzion naturale per fua ministra e ferva. 'All' incontro, ficcome abbiam veduto ne' fogni placidi. la Fantafia fa in certa guifa da padrona, mettendo davanti alla Mente quelle Immaginì, che son commosse dagli spiriti del sangue, e mutandole a suo talento, senza che la mente poffa regolarla, o impedir quelle mutazieni di scene. Ciò non ostante la Mente unita colla stessa Fantasia suol formare in sogno delle commedie non di rado ordinate, curiofe, e graziole. Se poi la Fantalia è fortemente agitata . anche la Mente resta involta in quella burrasca, e ne escono sogni tetri, sogni affatto disordinati, e talvolta sì spiacevoli, o minacciosi, che si rompe il fonno con reftare per qualche poco di tempo il terrore, e il frequente battimento di cuore nella persona svegliata. Ma finalmente ceffando questi fogni, cessa ancora la turbazion della Mente , e tutto l' uomo torna alla quiete primiera.

Non va già così nella frenesia, o sia nel della

OTTAVO:

tio, e nella Pazzia, perche la tempesta della Frenesia può durar giorni e settimane, e quella della Pazzia Mefi ed Anni . E l' Anima allora, benchè non fieno legate dal Sonno le jue forze, pure partecipa del disordine dell'altra Potenza, in guifa tale che nel Delirante e nel Pazzo noi troviamo imbregliata la Facoltà del Raziocinare, e Giudicare, e conseguentemente impedito all' Anima l' ufo del Libere Arbitrio della Volontà, finchè dura lo scenvelgimento della Fantafia difordinata e predominante: Abblam detto altrove, che può prevalere anche la Forza della Potenza Materiale alla Spirituale. Quefte eccesso pur troppo accade nella Frenesia e Pazzia , giacche fi fente e conosce , non poter l' Anima allora impedire i moti violenti, e lo scompiglio della Fantasia; anzi per la intrinseca unione, che ha con effolel, è rapita anch' effa a formar feco delle chimere, e a prorompere in riflessioni ridicolose, e in concetti ipropositati . Ne può effere altrimenti , perche l'Anima noftra nelle azioni fue ha bifogno di confultare continuamente il magazzino della Fantalia, prendendo di là le Idee tanto Materiali, che Intellettuali ivi deposte, e parimente le parole e frasi, cioè i segni destinati dal precedente consenso de popoli a fignificare ed esprimere colla voce le idee sudette. Ma se questo magazzino si treva messo sossopra, scompigliato l'ordine di quelle Immagini, come può mai la Mente esercitar con quiete e libertà le sue funziont? S'ella cerca e vuol trascegliere qualche Idea , la Fantafià bollente nel Delirio, difordinata nella Pazzia, gliene presenta dell'altre molto diverse. Nè può ella fermarfi a meditare, cioè a contemplar le Idee, perche l'altra Potenza, posta in gran movimento muta spesso scena , e mena altre Idee in campo. Sic-

chè noi troviamo bensì l' Anima mischiata nel delirio e nella pazzia, perchè i suggetti a sì grave sconcerto del loro cerebro li udiamo parlare di tanto in tanto a tuono, e talvolta icorrere in ingegnole riflessioni e in spiritosi concetti ; ed anche lo stesso loro spropositato ragionamento non può farsi fenza l'intervento ed influsso dell' Anima. Contuttociò essendo in quel bollore impedita ad effa Anima la libertà d'Eleggere e Volere, e tolta a lui l'opportuna posatezza per esaminar le Idee, e la quiete necessaria al Giudizio, per discernere la verità o falsità, la bontà o malizia delle cofe , confeguentemente per quanti spropofiti dica il farneticante , o l' impazzito , per quante azioni faccia fregolate, ed anche per fe flesse peccaminose, egli non pecca, nè offende Dio, e degno di compatimento presso gli Uomini , finche luffifte il disordine della Fantasia suddetta . Aggiungafi , che venendo in noi queste malattie ienza colpa nostra, è di dovere . che ne pur ci sieno attribuiti a colpa i lor cattivi effetti .

Se noi volessimo qui ascohare l'ordinario linguaggio degli uomini, noi avremmo tutto il Mondo pieno di deliranti e pazzi. Lo stesso Saggio nelle divine Scritture non ebbe difficoltà di scrivere : Che il numero deeli Stolti e infinito . E fra stolto e pazzo noi facciam poco o nulla di differenza . Certamente tuttodi udiam dire: quegli è un pazzo; e pazzie vengono appellate tante azioni, che si possono osfervare nella gran Fiera dei mortali. Ma è da dire, nulla più fignificare in cafi tali il nome di pazzo, che. d' uomo operante con poca o niuna prudenza, perche nuoce a se stesso o ad altri, quando l' istituto della natura richiede, ch'egli abbia, per quanto fi può, da giovare a fe medefimo, o al-Prof-

Proffimo fuo. Però il nome di vera e propria paza zia, la quale scusa dal peccato, folamente conviene all' nomo , allorche la nostra Fantasia patifce un sì fatto naturale involontario fconcerto, che giunge ancora a recar danno o impedimento alla libertà e alle funzioni dell'Anima ragionevole . E tale iconcerto e vario ne fuoi gradi, cioè del più e del meno, e nelle maniere, e negli effesti . Daffi un totale fconvoglimento di Fantafia ne più potenti deliri, facendofi allora una gran confusione di quali tutte le Immagini fitte nel cerebro. Ma vi ha dei delirij parziali, ne quali un folo Fantasma troppo vigorofo inque L' Anima a parlar fuori di propofito ... Dimando io licenza di poter qui riferire ciò che a me stesso una volta accadde; perchè forfe potrebbe riuscir utile ad alcuno dei Lettori . Nell' Anno 1717, comincial la fabbrica della Parrochiale mia Chiefa della Pompola in Modena, e nel 1720, tornai ad ufiziarvi . In quali tutto que to tempo fentiva la mia fanità traballante. Offervaic, che contra il mio solito io non tognava più. Di certi mosi involontari degli umori del corpo in dormendo io più non mi accorgeva, quando mi grano fensibili in addietro. Doppo la settima battuta del polfo una ne mancava. In fomma fi potea scorgere infetta la massa del langue, ma io non ne feci mai calo, fi che nel fuddetto Anno 1720. fi attaccò fuoco alla macchina, ed ebbi una lunga e pericolosa malattia di tebbii maligne. Il gran, bere dell'acqua, e il fudare, fu quello, che mi rende la falute, e rimife nella primiera armonia il corpo. Ad altro non feppi attribuir la cagion di questo mio malore , che alla fteffa fabbrica, o per gli effluvi delle calci , o per quei de' finiamenti cavati in titi , dove erano materie putride e puzzolenti. Anche tuttidi mia

famiglia un dietro coll'altro s'infermarone. Pes ro guardatevi dal fare fpeffe vifite a fomiglian. ri fabbriche. Oltre al mie, ne ke io offervato qualch'altro funelto esempio. Mi colse quella malattia in tempo, che fi ragionava forte di certuno, che avanzandosi molto nella corte del Principe nostro , lio affai prevedeva, che arriverebbe ad effere in effa il Fac Totum, e a introdurre la discordia nella Ducal Famiglia, e ad inventar nuovi aggravi in danno del Pubblico: cofe , che poi avvennere tutte , dappoiche fui guarito. Nel Delirio cagionatomi della Febbre questo era il Fantasma, che predominava. Tutti i fogni, più di gran lunga allora tormentofia me che la vigilia, sempre battevano in questo: poscia svegliato mi andava accorgendo del mio Delirio .

· Più frequentemente nella Piazza accade, che un folo primo Fantasma turbi talmente la Fantafia, che ne venga a patire anche il lume deli' Intelletto. Questo malore, quando arriva ad esfere totale, cioè a difordinar tutto il cerebro, e le Idee ivi impresse, allora è nel suo maggiore eccesso. Ma per lo più noi troviamo veri Pazzi, the fensatamente parleranno per qualche tempo; ne voi viaccorgerete dellalore infermità, fe non toccate certe corde, il fuon delle quali fa poi conoscere, ch'è giusta l'interna armonla con discapito della stessa ragione. Siccome poco fa acrennammo, se per operare talvolta imprudentemente, e far danno a fe medefimo, s'avesse tosto ad incorrere la taccia di pazzo, a pochi pu-Te fi ridurrebbe il numero de favi? Per veri pazzi adunque noi coloro folamente intendiamo, nel cervello de quali fi formano e tenacemente si conficcano alcuni ridicolosi e falsi Fanrasmi. Ticonosciuti per tali da ciascuno, suorche da chi

OTTAVO.

bli alloggia, di modo che ad espurgarli non à più bastante la Mente seco unita , ne qualsivoglia ragione altrui : Un folo diffi di così strani Fantasmi basta a guadagnare all' uomo la malveduta patente di pazzo. Andate agli spedali delle gran Città, dove si raccolgono i Pazzerelli. Quegli fi è cacciato in capo d' effere Papa; o Re. Quell'altro d'effere Generale d'armata, o figlio ed erede di qualche nobil familia : L'uno li tiene preseguitato da sognati nemici ; e l'altro è perfuafo ; che una gran fignora è spasimata per lui, e che la potenza de luci rivali gli ha tirato addoffo quelle manette e catene. Così altri fi fon veduti oftinati in credere di avere il capo di vetro; d'effere trasformati im qualche beftia ; e cosi discorrendo : Delle più stravaganti follie ed Idee è capace la Fantasia d' ogni nome jo per qualche infermità, o per qualche violenta Passione; per un improvviso terrore, per una grave mutazion di fato, per una grande fallita speranza , o per altri non pochi accidenti e difavventure della vita umana . E spezialmente si trovano soggette a sì deplorabili infulti le perfone di temperamento melanconico ed ipocondriaco; e quelle di fangue troppo adulo : e le Fantafie troppo vivaci . o troppo deboli , per tacer altre disposizioni naturali ; e i varj accidenti , che possono sconcertare il buon ordine dell' interno gabinetto dell' Anima umana :

Ort oğnuno può avvertire, che inella Faitafia è fituato il malore della pazzia, a cagione, come abbiam detto, di una o di più foropolitate idee, che quivi fi piantano al dispetto della retta ragione du che fia allora la Mente, di cui pure dovrebbe effere ufizio il reprimere la potenza corporea; e la forodiare i luoi distradiri Certo, è, che manifatta.

mente fi offerva il vigore d'effa Mente anche ne. gli impazziti per tanti ragionamenti ben filati, per le ingegnose e sode riflessioni, che fanno . Notissimo ancora è, che buona parte d'essi gode dei lucidi intervalli di tanto in tanto, nel qual tempo posono fare azioni ragionevoli e di molto fenno. Tuttavia tale è la forza di que' falfi Fantaimi profondamente impressi nel cerebro. che fupera la forza dell' Anima, cioè della foftanza penfate, di modo che effa Anima non folo non può correggere in quella parte la Fantafia giufta, ma ne pure avvederfi del falso e del ridicolo di quella seduttrice Immagine . Potreste, voi, e mille altre eloquenti persone sfiatatvi per convincere un pazzo, che non v' ha chi voglia avvelenarlo; che il fuo capo non è di cera; che s'inganna a credere , che foffe a lui dovuta per conto alcuno quella pingue eredità, per chi ha perduto il fenno . Egli vi riderà dietro, sapendone affai più di voi. V'è di più. Non la fola gente dozzinale e rozza, da che le fi è intraveriata in capo una di queste si stravaganti lice, è incapace di lasciarsi persuadere, e di superar quell'inganno; ma alla medefima pertinacia e difavventura fon fottoposti gli uomini di grande ingegno, e di non minor sapere . Come caso raro merita qui d'effere rammentato quello ,ch'io già rapportai nel mio trattato del buon gusto; cioè del Padre Sgambari Geluita , uomo provetto nelle fcienze, e Autore d'alcuni libri . S'immagind egli d'effere stato creato Cardinale, ne più fi trovò maniera , nè valfero parole per farlo rinvenire da così bello e gradito Fantasma. Quel-P. Provinciale, the gli tenne un fodo ed amichevol ragionamento, per desiderio e speranza di fargli mutar parere, n'ebbe per risposta quefo Dilemma: O voftra Riverenza mi tien per pazOTTAVO.

pazze, e nò. Se nò, mi fa un gran torte s parlandemi in questa maniera. Se poi mi crede un pazzo, mi perdoni, se le dice, essa ella più pazzo di me, perche si figura di poter guarire un pazzo con sole parose. A riserva pol di questa sola piacevol periuasione egli riteneva il senno per le materie ficientifiche, e a que Giovani studenti, che ricorrevano a lui per le difficoltà occorrenti, purchè la petition cominciasse dal titolo di Vostra Emineza, egli rispondeva con allegra affabilità, ed aprivatuto l'erario della sua dottrina. Sarebbe guarito, se un Papa avesse avuta la caristà di crearlo daddovero

Cardinale.

Ma, Die buono! come mai Mente d' un uomo, che tanto sapeva ed avea lume per le aftrule verità delle scienze, non era poi da tanto, che potesse emendare un fallo sì patente della fua Fantafia? E pure questo vigor le mancava. Ora tanto per lui , come per altri fubi simili, la Fantasia non in tutte le sue parti lesa, ma da un fole strano e ridicolo Fantasma oppreffa, fi potrebbe forse dire, che avvenisse ciò, che sovente accadere a coloro ancora, che fon di mente fana . Nelle leuole e ne Tribunali de Giudici , e in altre occasioni , si trovano talvolta persone , che dopo aver fiffata una maffima, e adottata per fua una fentenza, non v'è argano, non v'è ragione in contrario, che le posta imuovere . Gente caparbia e cocciuta ,che troppo crede a fe fteffa, ed è priva di quella fleffibilità di Giudizio, di cui tutti abbisognamo per pesare fenza parzialità e con esatte bilance le ragioni delle cose, a fin di distinguere il vero, o il giusto dal falfo, o dall' ingiusto, e l'apparenza della fostanza. La differenza, che passa fra questa gente si pertinace ne'suoi fentimenti, e chi sta feritto nel

ruolo de pazzi, certo non è picciola. Imperciocchè i primi si fan forti in materie disputabili. nelle quali bene spesso non si scorge con evidenza qual partito s'abbia a prendere, potendo nondimeno darfi chi fi oftini nel iuo parere control' evidenza medefima: laddove l'oftinazion del pazzo confifte in fostener per vero ciò, che fino la più zotica gente chiaramente può conoscere, che è falfo. Ciò non offante per conto della pertinacia l'esempio de primi può condurci ad intendere la disgrazia de' secondi. Tanto gli uni, che gli altri piantano per così dire a due mani nel loro cerebro una maffima, fentenza, ed opinione, come certa, certiffima, e però indarno si adoperano poi squadre di ragioni per far loro mutar sentimento. Quanto a quel buon religiolo, (qualunque foffe fata la cagione, ch'io non fo, di riputarfi Cardinale ) ognun vede, che questo Fantasma s' era impresso nella sua Fantasia, come un'evidente ed innegabil verità . Se uno o più gli parlavano in contrario, alla Mente sua subito s'affacciava quel dominante Fantalma veftito del carattere della certezza; e però non dava luogo ad altri opposti Fantasmi . Se a me cento persone volessero far credere, ch'io ion senza nafo, o guercio, e che la Torre marmorea di Modena (forfe la più vaga di quante ha l'Italia) non è quadra dal fondo fino alla metà : mi riderei di effi, perchè fo ad evidenza il contrario. Non fon da meno i pazzi. Lor difgrazia fu fulle prime l'aver data udienza a quella falsa e ridicola opinione, e l'averne si tenacemente fissal' immagine nel loro cerebro. Da lì innanzi non è più da maravigliarsi; se ragion non vale per difingannarli . Aggiungafi che il cerebro Resso di chi impazzisce, o in tutto, o in parte dee trovarfi feoncertato da qualche umor peccante tra-

valato, o da ipiriti animali di natura morbola : ed essendo l'Anima impotente a conoscere a correggere quel vizio, perche a tanto non arriva il nostro guardo interno: perciò nè pure s'accorge d'essere ingannata dai Fantasmi della giusta Fantasia. Ora il malore, in cui consiste la pazzia, nei più è incurabile ; in alcuni cede alla cura de' Medici. Nell'infigne Spedale di Napoli a sì tenue dieta fon tenuti i Pazzerelli, che diventano come scheletri. A poco a poco crescendo la dosa del cibo, tornano in carne; e smaltiti i cattivi umori, e mutato tutto il fangue, credo. che alcuni d'essi restino col capo sano. Come s' ha dalle Transazioni dell' Accademia Real d'Inghilterra all' Anno 1667, un pazzo inveterato in Parigi, per quanti salassi a lui fosse dati, non ne provò mai giovamento. Bensi la trasfusione del fangue di un vitello nelle vene di lui il gua-1ì. Facea gran rumore allora questa invenzio-ne, che poscia è scadura, e niuno ne parla più. A quei poscia, che patiscono pazzia parziale cioè, che si trovano occupati da un solo perniciolo Fantalma, fuol fervire di medicamento l' ingannarli nella medefima qualità d'inganno. Era faltata in capo ad uno la ridicolofa specie, che gli fossero nate le corna, e non si arrendeva a ragioni . Si esibì un medico di guarirlo, purchè stamente un pajo, e dopo un bell' apparato di feghe e ferri, che fecero tremare il cuore al paziente, fi venne alla grande operazione. Saltarono in terra segate quelle due armature, e fra il plaufo degli aftanti falto fu il buon uomo guarito, e d' altro umore, che chi resta scornato. Così a guarir la Fantafia di chi teneva per fermo d'avere in corpo un ferpente, o altra peri-

coloïa bestia, si adoperarono somiglianti inganni ; e con frutto. Volesse Dio, the si potessero con equal facilità correggere canti attri minori Fantami, che non san già impazzire le persone, ma che turbano talvolta la quiete pubblica, e bene spesso quella de privati, e son cagione di gravi sconcerti e passioni nel cuore e nella mente de mortali. Diquesti torterà occasion di parlare andando innantai:

## CAPITOLO IX.

Delle Etafi, e Vifioni .

Ppartiene ancora alla giurifdizione della Fantafia quel Fenomeno, che in alcune perione dell' uno e dell'altro feffo, ma spezialmente del femmenile, talvolta accade, ed e fignificato col nome d'Effafi. Ne han trattato vari Autori, maffimamente i Teologi. A me ancora fia permeffo di dirne qualche poco. Noi intendiamo per estafi una gagliarda aftrazione dell' Anima da i fenfi, edalle cole fenfibili , che fon fuori di noi , per contemplare internamente le fole Idee e Immagini raccolte nella Fantalia . La sperienza el fa conoscere, che talvolta si fiffamente il noftro penfiero, o per dir meglio la fostanza pensante è applicata a qualche oggetto, di cui la Fantafia conferva l' Immagine , guatandolo colla medesima chiarezza, come fe aveffe davanti agli occhi realmente lo fteffo oggetto; si fffamente, dico, che l' ufizio de' fenfi resta allora tobreto. Quel suono, che allora si fa, nol ientiamo ; quelle persone , che abbiam d'intorno, o che paffano davanti a gli occhi noftri aperti , non le riconoiciamo punto; e così degli altri fenfi. Quefta fi chiama aftrazione di Mente, che in alcuni più , e in altri meno poffiamo ipeffo offervare; e può appellarfi un fogno di chi vegla.

Più senza paragone è galiarda l'astrazione dell' Estafi , perchè allora non folamente resta sopito ogni fenfo, come nel fonno, ma anche abbandonato il corpo, di modo che qualora l'aftrazione fia totale , fe non concorre una forza foprannaturale a fostenerio, esfo cade a terra. In questo mentre l'Anima, non più occupata dalle funzioni de' fenfi, e concentrata nell'interno suo gabinetto, contempla le Idee della Fantafia, discorre, e forma d'este varie combinazioni, nella guifa stessa, come se noi vegliando, ma aftratti , ci figuraffimo di vedere un gran Principe venire a cala nostra, o di trovare un tesoro, o d'essere promossi a qualche cospicua dignità. Allora la mente darebbe corpo a questa Idea . immaginando tutto il corteggio di azioni , di rifi fioni , e di parole , che verifimilmente concorrerebbe in quello ideale, e non reale, ne vero accidente, con formare un breve gustoso Romanzo.

Altrettanto e più avviene nell' Estasi . Il celebre Signor Leibnizio cercava , fe fi poteffe formare negli ucmini un'arte di astrazione si forte dai fenfi, che ne pur fi fentiffero i tormenti allora inferiti al corpo: Tanto prima di lui il Cardano avea non folamente proposto questo Problema, maanche afferito, che può l' uomo colla natural ina forza alienarfi da i fenfi, e paffare all'Eftafi, allegando nel libro ortavo de Varietat, al capo quarantefimo terzo l'elempio di fe fteffo, che a fuo talento fi metteva in unatale aftrazione, che appena udiva leggiermente le voci di chi parlava, senza però capirne il tento. Dice di più Santo Agostino nel Libro decimoquarto al capitolo vigesimoquarto de civitate Dei , cioè effere vivuro a fuoi di un Reflitute Prete, il quale, quando gliene veniva la voglia, o era pregato dagli amici, fi aliena-

va da i Senfi , e giaceva fimile ad un morto in maniera tale che non folo non fentiva chi il follecitava o pungeva, ma alle volte ancora fcottato col fuoco non ne provava dolore alcuno, fe non dappoiche era ternato in se stesso, esentivala ferita. L'attribuire questo infolito caso al Diavolo. come ha voluto decidere taluno, altro nome non merita, che di troppo precipitofa fentenza, e propria folamente degl' Ingegni minori, che non sapendo spiegare gli stravaganti Fenomeni della matura ricorrono tolto ad agenti foprannaturali. Deus in machina, dicevano gli Antichi. Santo Agostino, che riferisce questo caso, e ne sapea più di certi Teologi Peripatetici, non s'avvisò già d'introdurre il Diavolo in questa scena, e in altri cafi strani, ch' egli ivi racconta . Da lui sappiamo ancora, che quel restituito nello stato fuddetto udiva anch'egli le voci degli uomini chiaramente parlanti, le non che a lui pareva, che fossero lontane. Come poi non sentiffe allora una scortatura, par difficile a crederfi; ne Santo Agoftino l'avea co' propri occhi veduto, sapendolo solo per relazione altrui. Che poi nelle astrazioni Estatiche l'Anima pensi, e formi raziocini e ragionamenti, movendo con ordine e giudizio le immagini occorrenti della Fantafia : evidentemente fi raccoglie da quanto avveniva al Principe de'Poeti Epici-Italiani, cioè a Torquato Taffo, nomo di temperamento fommamente malinconico, quello appunto, che più degli altri porta a firani effetti della Fantafia, potendofi credere , tale effere la forza d' effa, che spinga la Mente ad abbadonare i Sensi, per badare unicamente a ciò , che effa troppa vivacità le rappreienta . Ecco parte di quel che si legge nella vita di lui scritta da Giam-Battifta Manfo.

9 T

Softeneva effo Taffo di veder chiaramente uno Spirito buono, che gli appariva, e seco disputava di altissime dottrine. Gli era opposto, ciò esfere un trasporto della sua Fançasia, ed egli rispondeva : " Che se le cose ch'egli ode e vede , , fossero fantastichi apparimenti dalla sua stessa " Immaginativa composti, non potrebbero esfer tali, che sopravanzassero il suo sapere; per-, ciocchè l'immaginativa fi fa col rivolgimento , degli steffi Fantafmi, o delle Spezie, che nella memoria fi conservano delle cose da noi , in prima apprese; ma che egli ne' molti e " lunghi e continuati ragionamenti, che con " quello Spirito ha tenuto, ha da lui udite co-" ie , che giammai prima nè udì , nè lese , " nè seppe, che altro nomo abbia giammai sapute. Laonde conchiude, che queste sue vi-" fioni non postono estere folli Immaginazioni , della Fantasia; ma vere e reali apparizioni di , alcuno spirito, che qualunque se ne sia la ca-, gione, le gli lasci visibilmente vedere alle " quali cofe contraddicendogli io, e replicando , egli : ll'incontro , ci conducemmo un giorno a, a tale , ch' egli mi diffe : Perche io non poffo " persuadervicelle ragioni, vi sgannerò coll'espe-" rienza, e farò, che voi con gli occhi feffi veggia-, te quello fpirite, dicui non volete preftar jede alle mie parole. lo accettal la proferta, e il , leguente gierno stando noi due soli a feder " presso il fuoco , egli rivolto lo sguardo verso " una finestra , e tenendolovi un pezzo fitto ; " ficche rappellandolo io, nulla mi rispondeva; " alla fine : Ecco, mi diffe, l' amico fpirito , che corresemente e venuto a favellarmi . Mirates, lo e vederete la verità delle mie parole . Io driz-, zai gli occhi colà incontanente ; ma per molto , " che iogli sguzzaffi, null'altro vidi, che i raggi

del Sole, che per gli vetri della fineftra en? , travano nella camera. E mentre io andava , pur con gli occhi attorno riguardando, e nien-, te scorgendo, ascoltai , che Torquato era in altissimi ragionamenti entrato con chi che sia. Perciocche quantunque io non vedeffi, ne udiffi altri che lui , nondimeno le sue parole , or " proponendo, ed or rispondendo, erano quali si .. veggono effere fra coloro, che d' alcuna cofa " importante sono a stretto ragionamento. E da " quelle di lui agevolmente comprendeva collo , intelletto l'altre , che gli venivano risposte . , quantunque per l'orecchio non l' intendessi . . Ed erano questi ragionamenti così grandi e " maravigliosi per le sue altissime cose in essi " contenute , e per un certo modo non usato ,, di favellare, ch'iorimafo da nuovo stupore fo-, pra me stesso innalzato, non ardiva interrom-,, pergli, ne addomandare a Torquato dello Spi-,, rito, ch'egli additato mi aveva, ed io non ve-" deva. In questo modo ascoltando io mezzo tra " stupefatto ed invaghito, buona pezza quasi fen-" za accorgermene dimorammo, alla fin della " quale partendo lo spirito , come intesi dalle ", parofe di Torquato, egli a me rivolto : " Saranno oggimai, diffe , fgombrati i dubbi dal-" la mente tun. Ed io : Anzi ne fono di nuo-20 più che mai dubbiofo, perciecche molte cofe " ho udite degne di maraviglia, e niuna veduta n' ,, ho di quelle , che per farmi da i miei dubbi », ceffare , mi promettefte di mostrarmi . Ed egli " forridendo foggiunie : Affai più veduto ed udito " hai di quello , che forfe . E qui si tacque " . Bifogna ben credere, che fi foffe altamente fitto nella Fantafia del Taffo ciò che si racconta del Genio, o fia dello Spirito di Socrate. Nelle fue grandi e gagliarde astrazioni parea al Tasso, gran FiloioNONO.

bolofo anch'effo, di parlar con un altro, ed egli garlava e rifponde va a fe fleffo. L'afrazione lua faceva, ch'egli lognafie vegliando anche di mezzo giorno al pari degli addotmentati fognanti di mezza notte. Ma non lafcia per quefo d' effere fommamente, firavagante e raro un tal Fenomeno.

Fin quì abbiamo veduto darsi Estasi, o vogliam dire straordinarie astrazioni, originate da cagion naturale. Comune sentenza ancora è, che ce ne son delle ioprannaturali, cioè provenienti da interna azione di Dio, che rapifce l'Anima dalla percezion delle cose esterne, acciocche questa consideri nell' interno quelle verità e notizie, ch'egli vuol comunicarle. Teftimoni di ciò son le vite di vari Santi, e massimamente di Sante Donne, le quali più spesso troviamo, o per dir meglio stimiamo soprannaturalmente rapite in Estafi, e illuminate dalla rivelazion di Dio. Che si fatte Estasi, chiamate divine, postano succedere, non s'ha d'avere dishcoltà di crederlo. Dio può comunicare anche nella vita presente queste grazie a i suoi buoni Servi. Che se ne dieno ancora delle provenienti dal Demonio, laicerò che altri lo cerchi, e ne chiarifca ben la verità. I fegni indicanti, che l'Estafi non vengano da Dio, si trovano registrati da vari Teologi, dal Medico Zacchia, e da altri. Cioè quando i moti di costoro somiglianti sono a quei , che fi offervano nel delirio, nell'epileffia, nell'apoplessia, nella frenessa, ed in altri simili morbi, che portano seco urli, storcimenti di volto e di membra, pallidezza, parole disordinate, lamenti, ed altre figure non convenevoli ad una mozione di Dio. Lo steffo è da dire , se ne proviene offuscazion di mente, dimenticanza delle cofe paffate, o triflezza; e fe la persona atalente suo fi aliena

da i Senfi, e ritorna in fe fteffa ; o pure fe i fubi Hepravati coftumi l'accusano per immeritevole di quelle grazie, che Dio riferba per li fuoi cari. Tutte quelte diffinzioni fi veggono riferite dall' Eminentiffimo Lambertini (oggidi Benedetto XIV. io.nmo Pontefice regnante ) che ex professo e magiltralmente ne ha trattato nel Terzo Libro; Capitolo Quadragefimo nono de Servorum Dei Beatificatione; e son diligentemente ad offervare; per non cadete in inganno con attribuire gli effetti haturali a cagion loprannaturale; e ad un movimento miracolofo della Grazia di Dio : Pongafi nalladimeno l' Estasi in persone di somma conosciuta Pietà, e senza che v'intervenza alcun di que' fegni efferni di deformità o morbofità ; che abbiamo accennato: si cerca tuttavia, fe s'abbia: no a credere naturali; opur foprannaturali fomia glianti aftrazioni, e le Rivelazioni, che di cofe di Dio; e spettanti alla Divozione ci han la-Iciato molte Sante Donne; e Vergini fommamente pie. Si dee mettere per cofa certa ; che tall persone, nelle quali non cade il menomo sospetto di bugia o d'impoltura; stante la lor vita innocente, piena di Virtà, e ardente d' amore di Dio, dicono la verità, allorche narrano quanto è loro avvenuto nell' Estasi : Ma perciocche altri non v' ha ch' esta, consapevoli di quegl' interni ragionamenti, e percio resta precluso a i sagriestimatori di questi affari l'esaminar precisamente la maniera e il valore dei lor colloqui, e delle Immagini, che fi presentano loro davanti in quel ritiramento dell'Anima; riefce per confeguente troppo difficile l'accertare la qualità di si fatte astrazioni e Rivelazioni, effendo iolamente certo, che Dio può in queste sì straordinarie maniere parlare a I fuoi buoni Servi, e rivela loro cofe occulte a

Ma per tonoscere, se veramente v'intervenga la mozion di Dio, due soli sicuri segni vegto io . Cioè qualor la piffima persona Estatica fi vegga in quel frangente rapita ed alzata da terra in alto; perchè non potendo ciò procedere dalle forze della natura , neda influsso del Demonio in persona di tanta vita, dee perciò venire da Dio. O pure che effa nell' Effafi appreuda cofe contingenti, lontane, o avvenire, pofcia avverate ; delle quali fia riferbata la cognizione al iolo grande Effere , che è prefente s tutti i luoghi e tempi. A me fece inarcar le ciglia ciò, che si legge nella vita del venerabil padre Giuseppe da Copertine, non dirò de i Ratti, ma de i voli, ch'egli facea; e ben verificati que fatti, non fi può negar in effi la visibil mano dell' Altiffimo , trattandofi di persone di ranta Pietà , colle quali il Diavolo non ha che fare. Eccettnati quefti due cafi , il primo de quali è anche dubbioso presso d'alcuni: le altre Estafie le Rivelazioni concernenti le cole passate, e i Misteri della Religione restano soggette a rdubbj; ne pub l'Intelletto guardingo trovar id effe evidenza o certezza, fe naturalmente, ovvero per foprannatural cagione succedano . I motivi di dubitarne , eccoli. Allorche aicune Vergini, ed altre anime innamorate di Dio, fi danno alla Meditazion della vita del divino Salvator noftro, o d'altre verità spettanti alla Religione, convien supporre, che le medesime han già piene il cape di quelle facre dottrine e divoteldee, per la continua lettura di Libri Ascetici, per le Prediche udite, e per le lezioni lor fatte da Comini dotti e pii. Sicche nulla manca di materiali alla lor Fantafia e Mente per formar lunghi, ingegnosi, ed affettuosi colloqui nel loro interno, e per immaginar cofe nuove col ma-

neg-

neggio delle precedenti Idee , deducendo una dall'altra, e figurando le azioni divine, degli Angeli, e dagli altri Beati, quali il lor divoto afferto stima più probabili e convenevoli al soggetto della lor contemplazione. Senza alcun miracolo, fenza particolar cooperazione di Dio, vogliodire naturalmente, tutto questo può avvenire . Bastante è l' Anima piena di sacro affetto colla Fantafia di tante ricche Idee per si farto lavoro : del che possono somministrar qualche esempio gli amanti profani , che fantasticando intorno all'Idolo loro fabbricano varie belle proposte e risposte, e giojose avventure, come se fi trovaffero a tu per tu colla persona amata. Esfendo poi vivacissima la Fantasia de'le Donne, e maffimamente delle giovani, gagliardiffimo ancora l'affetto verso Dio e verso i suoi Santi delle Vergini o Donne di straordinaria pietà : a poco a poco sì intente diventano talvolta le lor Meditazioni, che l'Anima, abbandonato il commercio co' fenfi, tutta fi concentra nella contemplazion di que'fanti e cari oggetti, nascondendone con ciò le loro Estafi . S'effe poi tornate in fe, e ricordevoli delle cose meditate le mettono in carta: ecco ciò, che vien poscia tenuto per rivelazlone di Dio, o della Madre di Dio, o degli Angeli, o de' Santi del Paradiso . Si forma poi l' abito di tali astrazioni , in maniera che alla vista de' divini Misterj , o tornando esfe alle confuere Meditazioni, facilmente la lor mente afforta fi mira in que' penjamenti fembrando loro di avere realmente, e non immaginariamente presente Cristo Signor nostro, di abbracciarlo bambino, di accompagnarlo nella Passione, e di fare altre simili azioni . Di gran cole ci dicono qui i Mistici . Ma finche non si provi concludentemente, che la Fantafia non entri in quel-

quelle rivelazioni, o non abbia forza & Anima colle immagini della Fantafia di formar de i nuovi divoti edifici, fempre fi potrà dubitare della qualità di quelle visioni, e rivelazioni. Nè baftera il dire, che effe vifioni fono intellettuali, e fenza immagini di cote corporee; da che fappiamo efferci delle fante Vergini , che adi un elevato ingegno uniscono un gran sapere nelle materie teologiche : e però possono nelle loro aftrazioni formar concetti mentali, e fottiliffimi, e massimamente dopo avere appreio da' maestri . o dai libri la tanto sottile mistica teologia . Effendo per confeguente uniformi nel loro mafficcio le Estasi e visioni, quando non vi sia una caratteristica evidente di soprannaturale azione, fempre con ragione dee restar diffidenza, che ciò che pare opera di Dio, non fia veramente tale: e dubbio, che sia un natural fenomeno delle perfone tendenti ardentemente a Dio. Confessano gli steffi mistici, effer qui l'Anima sottoposta a non pochi inganni.

Per questo avvertono i teologi, effer ben difficile il poter con franchezza decidere, che l' Eltafi o visione venga da miracolosa influenza di Dio, o pur dalle forze e dalla disposizion naturale dell'intelletto e della Fantafia delle perfone affuefatte a fife meditazioni delle fante coie. Veggafi nel iopraccitato luogo, quanto vien detto iu questo dal suddetto Eminentiis. Lambertini, e dal Cardinal Bona, e da varj altri autoti. Nella mia filosofia Morale ho anch' io prodotte due efempidi buone persone, che si credevano di trattar in Eftafi con Dio , quando folamente trattavano colla propria divota Fantalia. Nelle Elemerid! Germaniche medico-fifiche , anno pri-.mo , della decuria, feconda ; fi leggono fomiglianti cafi , e preffo altri autori y Riceva qui

-

il Lettore quel folo, che non ha molto : ciet nell' Anno 1740. fcriffe Don Tommafo Campailla, celebre Filosofo Siciliano nel secondo de fuoi Opuscoli Filosofici. Ragionando egli al numero vigesimo di chi rilascia il freno alla sua Fantafia . per cui fa cento castelli in aria , vien dicendo : .. Che ciò sovente succede in alcune persone di-" vote visionarie Queste abituate a contemplar ,, per via d' immagini con fisse composizioni di .. luogo, come per altro fon malinconiche ed in-,, fermicce, nel maggior fervore di loro divote ., contemplazioni , alcuni attuofi effluvi fi eleva-" no dalle viscere poco fane, e per via de'ner-, vi dipendenti dal cerevello ascendono ad aggira-" re i di lui spiriti, i quali fortendo dalle prouberanze orbiculari , per le braccia deretane del tornice nel fetto lucido trasportano tutte le immagini , che trovano nelle Fantalie , intro-.. ducendole nel fenfo comune . E allora quelle ,, femplici persone deluse credono di aver delle ., vere visioni , e delle reali apparizioni di Ge-. sa Crifto, e fuoi Angeli, e di que' Mifteri . ,, che stavano contemplando , o d'altri fatti , , e detti da effi dipendenti. E le ratcontano poi " per vere visioni e rivelazioni ; e ciò con tut-, tutta fincerica, e benche non intendano ingan-" nare, ingannano, perchè s'ingannano " . Di qui pertanto nasce quella somma circospezione. con cui si procede in Roma ne' Processi intorno alla Beatificazione de Servi Dio ; perche quanstunque le Estafi, e visioni delle persone di straordinaria pietà concorrendo infieme molte circostanze, sieno indizio di Santità : pure non fe ne fa ivi gran caso . Anzi , come insegna il Cardin. di Lauria nell'opuscolo Quinto De Orazione, e feco il soprallodato Cardinale Lambertini nel luogo poco fa citato: ab Apofollica Sede

NO NOO nunquam pro Miraculis specialibus approbantur; nisi evidenti aliquo supranaturali figno fint admi-

niculate .

1/1020404 12. 44.6.5 In fatti erano una volta in gran voga quefte visioni e rivelazioni ; e venivano ricevute tutte, come gioje cadute dal Cielo: Anzi l' ignoranza d'allora facea prestar fede a qualsivoglia fogno divoto delle persone dabbene ; e fino alle finzioni ed imposture, delle quali non v'era inopia: Chi legge la ftorid di que tempi, ne incontra parecchie, ed ammira la femplicità della buona gente: Si fono poi aperti gli occhi; e fattone un più fevero esame, oggidi simili merci non godono quel paffaporto , che una volta loro con troppa facilità fi dava . Si è anche veduta la Santa Sede, e, la Sorbona non approvar quelle di Suor Maria d' Agreda per varie ragioni; che non occorre, mentovare. Io stesso ho conosciuta una Verginella; mancata di vita con ben fondato concetto di fantità, la quale lascio bensi dopo di se un gran faicio di rivelazioni, ma cen poca fortuna d'esse nel saggio Tribunale, che presiede si fatti elami . E qui soprattuto converrebbe considerare, quanto sul fine del proffimo paffato fecolo ; e nel principio del presente, accadde in Francia per conto di Giovanna Maria Bonvieres de la Mothe Gujon, la cui morte avvenne nell' Anno 1717. La Vita fua da lei medefima setitta fu stampata in Colonia nel 1720. Piena esta era della mistica teologia; i suoi coftumi, ed affetti tendevano tutti a Dio; da lui dicea ella d'avere ricevuto il dono dell' Orazione interiore; e restano non pochi libri diveti da essa composti . Ora in quella vita essa non approva le visioni , le estati ; le rivelazioni, siccome cose pericolose , e soggette all' illusione . Solamente esalta quel genere d'Estafi, in cul .I' Ani-

l' Anima e tirata da Dio, aftratta affatto della cofe umane, e afforbita in Dio, come in fuocentro. Ed appunto a questa gran felicità diceva ella d'effere giunta, con raccontar poscia il beato fuo commercio con Dio . Ma quefta donna accusata degli errori del Molinos, e di varie ilfusioni , provo-delle gravi vestazioni dal celebre Vescovo di Meaux Boffuet; e dall' Arcivescovo di Parigi Harlay; non le mancò la prigione ; e in fine tutte le fue Eftafi e rivelazioni rimafero fereditate e proferitte. Ne'templ' barharici quefta facilmente farebbe ftata tenuta per fanta; ma non già nei nostri, che adoperano meglio la pietra del paragone. Un tal esempio dee ben fervire a noi per aprir gli occhi, e farci camminar cauti . Il che fia detto, non gta per condannare alla rinfusa tutte le apparizioni e rivelazioni , perchè se il credere troppo è un eccesso, può essere non meno eccefio il credere nulla.

Primieramente fe effe per l'ordinario non comprovano la Santità , ne pur la pregiudicano . Non mancano altre legittime prove, che alcun fia Santo; e quand' anche fossero lavori dell' Anima, e Fantafia divota le Estafi di tali persone, convengono effe sempre a chiunque ripone la sua delizia nel penfare a Dio, e nel meditare i suoi Mifteri . Secondariamente meritano particolare flima i bei fentimenti, ed affetti divoti di fimili libri : potendo la lettura d'effi giovar non poco ad alimentare, e ad accrescere la divozion del Crifliano. Per quefto pregio ancora fopra l'altre fono prezzabili le opere della miterabil serva di Dio Santa Terefa, piene d'ingegno, e piene d'unzione. E quefta medefima maeftra dell' Orazione in più luoghi infegno alle fue religiose, che non fon de cercare, pe da defiderare i raeti, le visioni, white i e cerNONO.

e certe grazie particolari di Dio, ticonofcendo ana ch' ella i molti inganni, che possono interveniste in così fatto esercizio. In terzo luogo, tuttoche manchi per lo più alle rivelazioni de buoni fervi di Dio l'indubitato carattere d'inffuenze foorannaturali, ciò non oftante temerità farebbe il vilipenderla, posto sempre che in esie non apparisca una grossolana semplicità ", o un odore affertato di qualche tcuola particolare. Perchè non sappiamo, in quante maniere la Divinità comunichi le sue grazie, e i faoi lumi alle Anime de' fuoi cari, perciò difdirebbe lo Retia dere un decreto condannatorio di tutto quanto raccontano le pie persone delle lor visioni. Quello bensi , che dovrebbe religiosamente offervarfi , sarebbe di non portare mai sui pulpitt , ne di adoprar per prove della Religione somiglianti apparizioni , e rivelazioni. L'infallibil rivelazione l'abbiamo nelle divine scritture, e molto di questo ancora è stato a noi tramandato colla tradizione de' primi fecoli del Cristianesimo , e riconosciuto, e confermato dai facri Concili. Non fi dee avvezzare il popolo a tener per fermo, ed eguale agl' insegnamenti certissimi della Chiefa di Dio quello, che è incerto, nè porta feco l'innegabil figillo della verità rivelata da Dio. potendo effere unicamente parto delle Fantafie divote. Certamente niun bisogno ha di questa dubbiosi appoggi la fanta Religione, che profesfiamo, anzi a lei ne può venir piuttofto del danno presso i nemici, con figurarsi eglino, che abbia credito presso di noi al pari della divina rivelazione tutto quello, che le fante, e pie donne afferiscono rivelato loro da Dio : il che troppo è lontano dalla verità. Bene farà, che in questo proposito il lettore apprenda ancora ciò, che l' Abbate di Flours lascio scritto nel To-

102 mo Vigefimo della Storia Ecclefiaftica, dove difapprova il prendere per Rivelazioni, e cose miracolofe le Meditazioni d'alcune per altro fante donne; con aggiugnere, effere di qui nata la teologia miltica, professione iettopolta a molti errori ed abufi : e doverfi attenere la pietà . e divozion criftiana a i documenti infallibili delle divine feritture, e a pratiear le virtu, per le quali tanti hanno acquiffato con ficurezza il tie tolo di Santi. Certamente chi ha letta la vita di Antonietta Barignon, nata Cattolica in Lilla di Fiandra, morta non fi fa di qual Religione nel 1680- e tanto esaltata dal Visionario Calvinista Jurieu, e quante rivelazioni ella spaccialfe, e quanti libri componesse; dee bene aprit gli ccchi in queste materie, e conoscere a quante illusione sia sotroposta la Fantasia divota delle femmine : difgrazia, da cui non fono andati efenti alcuni ancora uomini di rara pietà.

Questi pochi avvertimenti mi piace di chiudere con due altre avventure, accioche fi vegga, di che mirabili fintomi fia capace l' Anima, e la Fantafia umana nelle Astrazioni ed Alienazioni di mente. Nell'anno quinto della decuria feconda, offervazione centesima vigesima nona delle Efemeridi Germaniche, racconta Gian-Lodovico Hannemanno, che nell'anno 1684, una donna maritata ad un Colonnello della nobil Caia Ranzov, presa da sebbre maligna, era, come diciamo, fuori di fe . Ma in quel delirio cantava con voce gagliarda, e insieme con tal dolcezza, e garbo alcune canzoni rimate, che esse medico attesta di non aver mai udita più soave melodia. Quello che parve ancora più maravigliofo, effa componeva quelle canzoni, e dava loro il tuono, fenza che si trovassero in libro alcuno. Nel Zodiaco medico gallico al Gennajo offervazione prima pari-

103

parimente fi legge, che una nobil Fanciula per ardentiffima febbre venne ad un furiolo delirio. Ceffato questo, rimafe fenza fenso e moto, di modo che fu creduta morta, nè si pensò ad altro, che a prepararle il funerale Ma dopo qualche tempo gittò un fospiro, ed accorsi gli affanti con liquori spiritofi, e con iscaldarla tanto fecero, che ella tornò in fe stessa . Non li ringrazio ella punto di questo benefizio, anziproruppe in lamenti , perche aveffero diffolta l' Anima fua giunta ad uno flato d' inefplicabil? tranquillità e felicità, a cui alcuno non può giugnere in terra ; e che niun gaudio, e piacere di questa vita potea paragonarfi al provate da lei. Aggiunse d'aver ben sentito coll' orecchio i gemiti de' fuoi genitori, e i ragionamenti intorno al fuo funerale; ma che questo nulla avea interrotta la fua tranquillità ; ed effere ftato si profondamente immerso l'animo suo in quelle delizie, che più non pensava alle cose del Mondo, e ne pure a conservare il suo corpo. Perlafi: ancora di una epileffia effatica nelle fuddette Efemeridi Germaniche anno quarto, offervazione ottantesima prima ; e di due altre all' anno fefto della decuria feconda , offervazion ducentefima: prima, e ducentefima vigefima nona. Il che fa: vedere, che ne pure in quel sì terribil morbo ceffa l'Anima di penfare, ancorchè ordinariamenre gli epilettici non si ricordino di avere allora peniate . 1: 3.

Tute queste cole rammento io , acciochè sipossa considerare quante inesplacabili azioni sifiacciano dall'Anima, e dalla Fantasia nel capo nostro per opera della natura, senza che v'intervenga cagioni sorramaturale. Però torno, a dire effere il partito migliore quello di sopendere il giudizio, ogni voltache e disconationo inaccidenti sirandi;

4 na-

Thomas by Girls

nari, perche abbiam tuttavia da imparare, fin dove fi stendano le forze dell' Anima, e della Fantafia , e ciò che Dio quando vuole , operi in noi. Ma ricordiameci sempre, che l' Entusiasmo può esfere cosa naturale, e ne abbiamo esempi antichi, e moderni, tanto negl' Infedeli, che negli Eretici. Che anche perione buone Cattoliche possano cadere naturalmente in simili trasporti di Mente, e giuochi di Fantasia, niuno, credo io, lo negherà, che ben efamini sì fatte materie: Molto ci sarebbe da dire intorno ad esso Entusiasmo, il quale più di quel, che crediamo, stende le fimbrie sue; ma a me basta d' averlo folamente accennato. Certamente che nella Contemplazione, o fia nella mistica Teologia; la quale eschude tutte le immagini della Fantafia. possano intervenir varj perniciosi errori, potrà il Lettore impararlo da un' Operetta del celebre Padre Segneri il vecchio, e da altre dell' infigne Vefcovo di Meaux Boffuet . V' ha eziandio un Trattato Francese d' Autore Anonimo , intitolato Le Christianisme Eclaire), e stampato nel 1700. dove con acutezza d'ingegno è maneggiata quelta materia, e mostrato; non doversi già con general sentenza riprovare i mistici , ma esfere ciò non oftante foggetta a vari pericoli e molti errori la lor professione . Intendo ancora, che nel presente Anno 1744. il P. Amort Canonico Regolare abbia pubblicato in Augusta una fua Opera de Apparitionibus , Vifionibus , & Revelationibus privatis. Cofa egli fcriva , nol fo. Finalmente fapendo noi, che l'Apostolo San Paolo fu favorito da Dio di fublimi rivelazioni, ma delle quali , dice , egli , non licet bomini loqui : fi dimanda , come le persone date alla Mistica, e che forse anche godono somiglianti fazwori , credano poi lecito di pubblicatli, quando

NONO. San Paolo nol gindicava lecito a fe fteffo ! E ciò bafti interno a quefto argomento , lasciando io volentieri ad altri la cura di ben esaminare , e di produrre ragioni fode, perchè fi trovi più facilmente nel fesso debole, che ne' maschi, la disposizione a sì fatti Estasi. Appunto per la sua debolezza, dirà taluno. Dica tutto quel che vuole:, che io per me non ofo dire niuna altra cofa di più.

# CAPITOLO X.

Della forza della Fantafia attribuita alla Magia

HI vuol entrare in un gran bosco, dove à qualche verità, molta femplicità, aflaiffime imposture, non ha che da leggere, non dirò Libri, che trattano di Magia, perchè questa è mercè troppo pericolofa , perniciofa , e dannata , ma Libri icritti da perione dotte e dabbene contro la Magia appellata nera. Forse alcuni credono troppo poco di quest'Arte infame, ed avuta in orrore da chiunque è vero Cristiano . All'incontro v' ha gran copia di gente, che troppo ne crede, e prende per danaro contante non pochi casi, che si raccontano di Streghe , Incantatori , Fattucchieri , e fono mere favole ; o pur fatture ed effetti naturali , che l'incauta o debole Fantasia prendeva per operazioni di Demonj. Attribuir tanta forza ai Diavoli fra i Cristiani, da che il divino Salvator nostro soggiogò l'Inferno, è un far torto alla fanta nostra Religione. E pure io ho conosciuto persona timorata di Dio ed Eforcista, che quasi ogni malore, e certamente tutti gli firaordinari, alla potenza ed operazion del Diavolo attribuiva. Però non succede alcuno strano male, o guarigion di mali, operata con inufitati , ed impropri mezzi , o altro accidenTOP CAPITOLO

te. di cui non fi possa trovare, o non si sappia immaginate cagione alcuna naturale, che non fi spacci tosto da certa gente pia per Malie, azioni Magiche, o Patti taciti col Demonio, aneorchè non v'intervenga cofa, o parola alcuna di facro. Tutto ciò, che ha dell'infolito, ha secondo effi da effere Magico. Il campo è vafto; ma a me bafta per cagion di esempio il dir qualche cosa degli Spiriti Incubi e Succubi, creduti capaci non solamente di aver un brutale commercio con Uomini, e spezialmente con donne, ma anche di generar degli pomini . Di qui poi prese piede un' altra Opinione, confermata dalle steffe chiamate Streghe, cioè, che si dieno conventicole di Demonj; dove di notte ion trasportate a cavallo da Spiriti apparenti in forma di caprone le Donne arrolate a quell'infame affemblea, e dove fi erede elercitata ogni più nefanda libidine . In Germania il Monte Blokherg, e la Noce di Benevento in Italia , fon famoli per tale impostura, e fi citano in prova di ciò assaiffimi Scrittori ed avvenimenti, col racconto de quali io mi fento di fporcar quelle carte.

Bafterà ai faggi Lectori il ricordar qui brewemente, che opinioni si fatte oggidi iono in tal manitera fereditate, che non v'ha più fe mon fla gente rozza, che fe le beecon facilità, e le crede, come fa di tant'altre vanifime relazioni e fole. I Teologi, che più degli altri fon bnonamente caduti in quefta immaginaria (appofisione, son recano prova di alcun pelo in questo propofito; e e fe Santo Agoftino fecifie, che fi potea dare queflo efectando commercio fra gli Spiriti cattivi, e gli Uomini, confesto d'efservi indotto dalla relazione altrui, cioè di-perione da lui credute di buona fede. Ma altroci vuo, che questo a decidere fimili punti. Si esge amora una fomma avDECIMO.

vertenza critica per non ingannarfi, e in quei relatori fi può fospettare, che allignaffe colla buona fede la lemplicità. A buon conto il Critoftomo prima di Santo Agostino dighiarò nell'Omilia Vigefima feconda fopra la Genefi, effere una follia il credere, che i Demoni carnalmente si uniscano con Donne, e con una sostanza incorporea possa prendere corpo per generar de figliuoli. Lo stesso insegnarono San Filastrio, e Cassiano. Esaminato pol questo affare nel Tribunale de' Filosofi, e dei Medici, conchiundono effi, abborrire questo preteio commercio dalle regole prescritte da Dio per la formazione dell' Uomo. Nè occorre, che io ne rapporti qui le ragioni, quando la sperienza stessa ci può disingannare. Se suififteffe, che i Demoni foiscro vaghi di questi nefandi congiungimenti, anche folamente per indurre a peccato i mortali, qual uomo, qual Donna farebbe ficura dalle lor lufinghe, e violenze? E pure cercate le intere Popolazioni, nè pur uno, nè pur una fitroverà, a cui il Demonio faccia di somiglianti insulti. Perciò esaminato ben l'affare, fi icorgerà, che l'impostura, e la favola han fatta natcere tale opinione, e la troppa credulità o semplicità l' ha fomentata ed accresciuta. Giovanni da Nicastro Scrittore Beneventano fa menzione di quella famosa Noce; ma con assicurarci, che ne oggi fi fa, ne mai ne tempi addietro fi fece ivi radunanza alcuna di Diavoli, e Streghe: benche egli troppo buonamente poi fi perfuada, darfi tali Diaboliche Diete, edeffere tolà a cavallo portate le Maliarde. Non han faputo alcune iciocche femmine coprire la fregolata loro incontinenza , che col fingere l'accesso di quegli Spiriti dipinti per sì libidinosi, e l'han perinalo a chi fpezialmente le portato a credere tut.

worker to a ser the particular

### TOS CAPITOLO

to quel, che portata la livrea di maravigitofo je efopraunaturale. Anche Albertino Muffato in una fua Tragedia spacciò il crudele Eccelino da Romano per generato dal congiungimento del Diavolo con fua Madre. Nol credeva già egli; ma ci dovettero ben effere delle abuone persone i che ciò giudicarono vero, o almen possibile.

Qui nondimeno verrà dicendo taluno: Puoffiegli megare, che Streghe efiftano in alcuni paefi, e nominatamente in alcuno della Germania, ed Ungheria, le quali confessano apertamente il loro trairorto alle assemblee de' Demoni . e la detestabil conversazione con que'lussuriosi spiriti ? Ciò non si vuol negare : ma per questo ? Ora ezli è da sapere , che ne tempi addietro queste appellate Streghe in Germania, fe trapelava il loro misfatto, e cadeano in man della Giustizia, venivano condotte alla morte, e si bruciavano i corpi d'este. Tre ne stavano nelle carceri di Vienna, e si trattava di dar loro il gastigo prescritto dalle leggi. Vi su chi avverti l' Imperador Giuseppe della falsa confessione, cioè dell' inganno di quelle miserabili. Il perchè egli ordinò, che per alquante notti le Guardie a vista le osservassero sempre. Confessarono esse una mattina, che nella precedente notte erano tutte corporalmente intervenute alla Diabolica radunanza. cloaca di nefande ofcenità. Arrestarono all'incontro le Guardie di averle ofservate in terra, e dormienti per tutta la notte, e che di niuna s'era mosso il corpo di là i. Di più noni occorfe per ordinare, che queste illuse non più si punissero coll' ultimo supplizio. Che nondimeno esse non abbiano da andare esentida qualche gastigo, si reputa ben giusto, se non per altro, perchè il palefare la lor vita bestiale basta per invogliar altre lor pari ad imitarle. La conclu-

DECIMO. olufione dunque fi è, che la fola forte Fantafia cagione è dei lor creduti notturni viaggi per aria, e de brutali sfoghi della loro lufsuria. Hanno effe inteso da perversi uomini , o da iniquissime Femmine le feste, che si fanno al Diabolico finto Sabath; ed avendo piena l'immaginazione di quelle falle adunanze, fognando par loro d' effere trafportate colà, e di tratenervifi in allegria con gl'immaginati spiriti amanti. In una parola, va a finir tutta la loro avventura in uno frorchiffimo fogno, figlio della loro laida Fanta, fia. Donne melanconiche, dotate di vigorofa immaginativa, e di feroci spiriti animali, o pur vecchie confamate in tutte le fozzure della libidine, che si ajurano ancora con generosi liquori, che maraviglia è, se dormendo cadono in que'nefandi deliri?

E qui si vuol avvertire , darsi delle malattie Epidemiche di Fantaffa , delle quali non fi fanno guardar molte persone, e quelle spezialmente di temperamento melanconico, perchè non può dirfi, a quante stravaganze sia loggetto. I' Uomo, qualora in lui domini questa affezione . e insieme la Timidità. Se in paete niun conofoe Streghe, e niun ne parla, potete dire, che elleno fon bandite. Ma se voce ne corre, se una fola si sospetta rea di tanta malignità, es il debole sesso ascolta le relazioni di quel tanto, di cui fi spacciano capaci le Streghe : eccoci queifte Opinioni dilatarfi, e invafarne la Fantalia di chi non sa distinguere il vero dal falso, e produrte poscia de' pernicios effetti . Venga altora un fanciullino ad effere preso dal male Rachitis, chiamato delle nostre Donne dello Scimiotto, o pure che relli o ftorpio o guafto da altri malori; non potrete impedire nelle lor Madri il Fantasina, che quel male, ordinariamente portato dall'utero, o HO CAPITOLO

cagionato dal latte di qualità cattiva, non fia ata tribuito a qualche Malia . Si paffa a fospettarne colpevole quella tal Donna; ed ancorchè loro fi dica infegnarfi dai Teologi ; Filosofi ; Medici, che la Fantafia nostra non può, alterare il corpo altrui ; ne effe sappiano addurre menoma pruova; che la malignità abbia con polveri , unguenti ; o amuleti malefici recato lor danno : tuttavia non fi, può tor loro di capo , che qualche Stregheria fia concorfa adeccitar un male; che naturalmente é potuto avvenire : Per una di queste malattie Epidemiche di Fansafia fi può contar quella, che in Francia fi chiama nouer l' aiguillette ; per cui fi crede ; che Magicamente li possa rendere un uomo di potente impotente alle funzioni Matrimoniali. Questa opinione cacciata in testa ad alcuni; ed ayvalorata dalle burle o minaccie altrui , ha non .. rade volte cagionato, che pruovino ta e impotenza; effetto appunto della forte apprenfione; è della paura impressa nella loro immaginazione, e non già della forza del creduto fortilegio : Perche nulla parla di quello spauracchio in Italia, niuno s'ode, che si lagni de suoi cattivi effetti . Non e; o non e ftate cosi in Francia, dove questa impostura ha trovato credito fra l'incauta gente . Scrive il Francese Signor della montagna d' avere animato per quanto pote un suo Amico contra di questo ridicolo Fantaima per la prima notte del fuo Matrimonio; fiferbandofi , fe coltui non profittava de' fuoi documenti, di foccorrerlo in altra maniera. Pote più alle pruove la guaffa, immaginazione, che ogni opposto configlio. Allora il suddetto Signore gli fece credere di pols-dere un più efficace fimedio;e fingendo fortilegi, e dandogli un nastro da legare al collo, il mandò così ben proyveduto d'ardiODECIMO.

te che cessò tarto il mal influffo della pretefa Aiguillette. Vedete ora, che burle fa l' Immaginazione dell'uomo. Però fe troviamo ( e fi trhovano talvolta uomini inetti a gli uffizi Ma-

trimoniali verso una determinata persona, ed atti poi verso altre : se ne ha da attribuir la cagione a qualche antipatia, o fia vizio della lor

Fantafia.

Che poi fi dieno veri indemoniati . nol può mettere in dubbio chi crede alle divine Scritture ; ed ha potuto offervate le azioni di talun d' effi; che superano le forze, e le regole ordinarie dell'umana Potenza. Ma quelta Verità fi truova milchlata con molti falfi fupposti, perche la fola apprensione d'essa naturalmente può passate in malattia presso la gente credula, e timorofa , e fopra tutto presso le Donne Isteriche . foggette a gravi sconvoglimenti della Fantasia . Anche un solo accidental toccamento di persona creduta indemoniata, balta per immaginare, che il Diavolo le fia faltato addoffo. A me confesso una gran Dama, che gravida affikendo alla Meffa , allorche il Sacerdote facea l'elevazione , si fenti internamente come spinta a gridare ed urlare . Dio l'affifti . che non grido : Ma fe arrivava a farlo, chi potea più risparmiarle il titolo d'invafata? Veggafi quanto poco fi ricerchi, affinche una Donna col tetro Fantasma in capo di altre o vere o falle indemoniate, vada a far credere anche se stessa occupata dal medesimo male. Perciò la sperienza sa vedere, che dove Esorcista non è conofciuto, ivi ne pur si conoscono spiritati . Han certamente effi Eforcifti il potere da Dio di guarire i verioffeffi; ma hanno anche la difgrazia di farne faltat fuori degl'immaginari : tante fono le burle, che può fare la fievole Fantafia Donnesca. In San Marco di Venezia, nella Metropolitana di

Mi-

### C'APITOLO

Milano , allorche fi mostrano alcune infigni me liquie, s'alzano urli , ftrida , e fchiamazzi di Donne, ma plebee, credute invafate, con toreimenti di corpo, e stralunamenti d' occhi .. Coperta la reliquia, ceffa tutto quel gran rumore, ne vi è più gente offeffa. In tante altre rittà così non fi offerva: e perchè ! Perchè l'ufo non v'e. La Fantasia guasta di una Donna se ne tira dietro cento altre . Ciò poi , the avvenga alle persone timide , allorche fi sparge voce per una città di qualche Fantasma visibile; e quello , che spezialmente possa accader nel boller di una Peste, cioè in tempo, che universale è lo spavento, l' bo io altrove accennato nel Trattato della Pefe . Da fomiglianti malattie d'immaginazione, ben lo fo, poffono efimerfi folamente le persone animose ed accorte , le quali non fi lasciano senza buone ragioni perfuadere ciò, che il rozzo popolo è portato a credere con tanta facilità. Tuttavia bene è l' avvertir chiccheffia di sì fatti disordini, e di consigliar cialcuno ad esaminar meglio, se mai può, il fondamento de sacconti di cofe firaordinarie che forie non ion che ideali , per risparmiare a fe steffi un fognato, ma vero male, e feco la perd.ta della quiete, e della fanità. Almen prima di adottar opinioni tormentatrici, o di alloggiar Fantaími si pericolofi, e molefti, chiedere configlio a i Saggi, e a chi può rettamente giudicar delle cole; e credere più ad effi, che alle voci popolari, o alle ciarle ed immaginazioni delle Donnicciuole, moneta bene fpeffo falfa, e fempre dubbiofa. E'da vedere in queffo propolito un Opusco'o di Francesco. Bayle Medico di Tolosa, il quale per ordine de' Magistrati, esamino diligentemente i fintomi'di molte Femmine, credute ofteffe dal Demonio, e ne attribuì la cagione alla

ot

dot fantafa lefa, e al temperamento loro ifieriscò, ipocandiaco, e pièrepico. Nelle Efemeridi
dell'Accademia Leopoldiana de Curiofi di Germania all'anno 1712 fi legge di una Fanciulla epilepidea di quindici anni, ignorante e loggetta a
molti fintomi, che componeva all'improvvito verfi non dispragevoli, parlava Ebraco, Greco, Latitao, Francele, di altre Lingue, a lei ignore, ipardiffe a due perione, la morte, e tali altre
cofe faceva, che era da tutti tenue per offeisa.
ell' Matrimonio, fiu quel, potente rimadio, che la
guari,

Finalmente per premunire l'umana Fantafia da somielianti sconcerti, convien ripetere, manca--re ogni fondamento di verità all'opinione di Avicenna, del Pomponazio, di Paradelfo, del Crollio, e d'altri fimili visionari , e perversi Filo. fof . che attribuiscono tali forze all'immaginazione da potete alterare i Corpialtrui, cioè produrre in effi dei morbi. Il contrario han dimo-Brato il Fieno. il Sennerto, ed altri Medici. ed anche i Teologi. Può bensì la Fantafia co' suoi gagliardi movimenti, e con irritar le Passioni, e gli Umori, cagionare talvolta nel proprio corpo dei malori, e qualche volta ancora contribuire a vincerealconi d'effi , e a ricuperare la fanicà: del che molti esempi fi leggono presso-i Megici; ma falso è, che possa nuocere al corpo altrui , ed è questa una mera, immaginazione , mancante di ragioni, e della sperienza . Troppo infelice farebbe il gonere umano, le foffe in mano altrui colla fola volontà, e con le fole occhiase l'avvelenar chi è fano. Perchè col morfo i cani, i gatti, ed alcri animali, ed anche gli Uomimi arrabiati comunichino il loro veleno ad altri . ne iappiamo addicer, la ragione; e perchè col fiein gli Appellatione i Tilici pollano recat gran . 260

#### CAPITOCO

danno, ed anche la morte a chi ton foro con. versa, se n'intende tosto la cagion Fisica. Ma chi non ha un malanno, come mai potrà produrlo in aleri? So, che fi contano qui non pechi efempli . Bifognerebbe accertarfi , che non foffero dello stesso metallo, che canti altri raccontati dagli Alchimifti, dagli Strologhi, e da fimil forta d'impostori o Visionari . Ma giacche ho nominato gli Appeffati, e questo maiore paf-· fato dall' infelice Meffina in Calabria ha tenuto due anni proffimi paffati in apprensione il resto deil'Italia; chieggo licenza di poter qui aggiungere un'importante particolarità, che mi sfuggi nel Trattato fuddetto del Governo della Pefe . Diffi , creder lo , the per li due foli camali del nafo, e della bocca mediante il fiato "fi comunichi la Pestilenza, ed esfere perciò neceffario il ben cuftodir queste due porte, accioc--che non paffino i micidiali effluvi ad avvelenar chi è fano. Si dee ora avvertire , che gran enra eziandio conviene avere allora della nostra Sa-Tiya, perche quefta può effere il veicolo più fecile ad introdurre le particelle pestilenziali per l' efofago nello flomaco, paffando poi col chilo nel Sangue ad infettarlo. Perciò in vicinanza di Ap-- peftari non inghilottir mal la faliva, ma fputtarla, come fa chi maftica Tabacco . Tal pre-Cauzione è di grantilievo per chiha da converfar con gente infetta, ne's' ha mai da dimentiocare . Del refto più facilmente nelle Ville, efra groffolano Popolo, che nelle Città, alligna l' opinion delle Maliarde , e delle Stregherie . Poco "vi vuole, perche una povera Vecchia, benche buona, e innocente Criftiana, resti denigrata coll' miame titolo di Strega. Preflo i Longobardi fu necessaria una Legge per un tale abuso . E ba, fa, che uno muova quelta voce, perche fi di

lati da per tutto, gridando indarno i Parrochi per far ceffare quefti vani, ed ingiuriofi rumori. E qui non si vuol tacere, che il Signore di Santo Andrea nell' Anno 1725. Stampo in Parigi alcune sue Lettere per difingannare il Pubblico intorno alla loverchia credulità della forza de Diavoli, degl' Incantatori delle Malle, de Sortilegi, fondata in buona parte lopra false apprensioni; favole, ed imposture. Stabilisce anch' egli, che i creduti Maghi e Streghe, se nuocono alle persone, ciò eseguiscano con mezzi naturali, senza concorso di Demoni, come fan coloro, che adoperano veleni, ad altri ingredienti, atti ad alterare l'altrui fanità, e a cagionargli la morte fteffa . Aggiugne dipoi , che gli spiriti , i quali efalano dal corpo dell'Incantatore nel tempo, ch' egli ha intenzione di far del male ad un Uomo; trovandofi allora la Fantafia piena dell'Idea d'uccidere, e di vendicarfi, diventano così malvegi e maligni, che passando sul corpo altrui, e penetrando alle parti nobili , poliono produrne la morte . Ma fi torna a dire , effere quefta una mera immaginazione, da mettere con quella de' fognati Bafilifchi, ed effere imprudenza il dar credito a tale Opinione, che servirebbe a tutte le persone deboli , e spezialmente alle donne per figurarfi in tanticafi maleficiati i lor Figliuoli, ofe fteffe dal guardo o fiato di perione innocenti. Si troverà forse qualche Serpente o Drago, i cui spiriti ad etto omogenei, ma contrarj a quel dell' uomo a possano nuocere all' Uomo stesso, portati dall'odo. re o dal fiato. Ma che si maligni Spiriti possano formarfi nell' Como fenza detrimento fuo, e rapaci lolo di recar la morte ad altri ; questo non fi può, ne fi dee credere fenza chiare, e concludenti pruove e a rese un trai al su als

H 4

CAPI-

# CAPITOLO

# CAPITOLO XI.

Delle malattie particolari della Fantafia umanaprovenienți dalla Natura, o da noi fless create.

TE' folamente fi danne, ma'attie Epidemiche nella noftra Pantafia, ma ancora ne troviamo non poche particolari, cioè proprie di alcune determinate persone , che non si comunicano a gli altri. Queste o le portiamo dall'utero della Madre, o pure a cagion di quatche accidente fi formano in not. Quanto alle prime , cioè alle Naturali, niano v'e, che non abbia o provato in fe ftefso; od ofservato in altri cerce Autipatie, fenza che chi le ha, fappia addurne ragione afenna. Un Principe de noffri tempi, che non si fgomentava punto al fuono, e pericolo delle cannonate , non potea fofferir la vifta de Gatti . Ad altri non pochi fuccede lo stesso, di modo che Arrigo ab Heer nell'Ofservazione vigefimahona ebbe a ferivere: Qui cattos borrori babent , paffim ebvii funt . E trovansi pefone , che al mirar tali beftie, anche folamente dipinte , son prefe da un gagliardo tremore ed affanno . e talvolta fon cadute in deliquio . Conofco io uno de migliori Amici miei, persona dotta, e spiritofa, preso da si gagliatda antipatha a i forci, e topi, che al vederli, e infin morti, si raccapriccia, impallidisce, e sbigottito tra a vederlo in quel terribile incontro. Siccome nomo di molro intendimento ha fatro più prove per vincere fe fteiso, ma non gli e mai riufcito di fuperar quefta naturale avverfione del-

GAPL

UNDECIMO la-fua Fantafia. Sarebbe da vedere, fe mar le Madri nella gravidanza foffero ftate spavențate di qualche accidente di Gatti , per cui aveffero impresso nel Feto quell'abborrimento ; o pure se i Fanciulli nella lor tenera età qualche danno avessero patito da tali Animali, in guisa che fiffato quello spiacevol Fantasma nella lor Fantafia fi rifvegliaffe poi all' aspetto de' medesimi", e commovesse gli spiriti all' orrore, e alla fuga come di cofa nociva. Certamente l'avere talvolta un qualche cibo recato nocumento, bafta ad unire coll'Idea di quell'oggetto, l'idea dell'avversione, che duri per sempre. Ma oltre a ciò si danno antipatie e simpatie, delle quali è affat-to ignota l'origine. V'ha di quelli, che il prefentarglidayanti dei Gambari vivi o cotti , corrono pericolo di sfinimento. Così altri portano un naturale abborrimento al Formagio, à certi volatili, e ad altri cibi, al Vino, o ad altri liquori. Quello che è poi contrario orininamenre alle leggi della Natura, fi può dire il caso, che raccontano d'un per altro favio Ufizial militare ( se pure è vero ) che non potea sofferire l'aspetto delle Donne , ancorche belle , impallidendo tosto e sudando, se con esse si ritrovava. Suppolla la verità del fatto, l'avrei volentieri lo interrogato, se mai nell'Immaginazione fua fi foffe imprefio quelto universale abborrimento per qualche tradimento, o male a lui fatto da una particolar persona; perche questo folo avrebbe potuto bastare per isconcertare, e guaftar la fua Fantafia intorno agli altri oggetti della medefima specie. Ma o fia che venga da itregolari ignote produzioni della Natura, o da qualche straordinario accidente di forte apprentione l'antipatia : fuor di dubblo

è, che la sua sede si dee cercare nella Fanta-

CAPITOLO

la qual muove immediatamente l' Anima all'abborrimento, ne l' Anima ha forza per l' ordinarib di reprimere; e correggere quel Foncalma, ficcome abbiam vedato ne pure a lei permello di fare ne Fantafmi della Paszia parziale. Sembra nondimeno credibile, che in alcuni caff volendo rifolutamente l' uomo vincere qualche

fua antipatia, poteffe farlo.

Ciò almeno può, e fuol fuccedere în slcuni Fantalmi tormentatori, che non vengono da naturale inclinazione, ma bensi han principio negli, adulti per quelche gagliarda impressione d'una Idea, che la fiffa meditazion dell'Anima ha imprudentemente formato, e ferve poi a martiriza zar l'incauta persona. L' uomo , in cui predomina la Malinconia, e la Timidità, fi trova pià degli altri esposto ad albergare, e conficcar mella fua Fantafia cotali moleftiffime Idee; effendo come altrove abbiamo detto, quel temperamento atto a cagionar delle stravaganti peripezie nel Cerebro umano, ed anche un veicolo alla Pazzia: colpa principalmente del Sangue, e di chi in vece di divertire i neri penfieri e di cercar oggetti allegri, ritirano nella folttudine fi concentra in fe ffesso a contemplare, ed ingrandire que si terri Fantafini, che poscia con più ampito a lui fan guerra . Un'occhiata a gli Scrupolof. Son questi mosti da un principio buono , ma da cui ralvolta vengono confeguenze cattive. Cioc son gli Scrupoli segno di un'Anima , che per lo più ama Iddio, o certamente il teme ; finche effi confiftone in una discreta delicates per non offendere il Signor noftro ( il che è proprio di tutte l'Anime buone ) son da chiamar molle, e ruote molto utili a chiunque afpl-Ya al Regno eterno d'effo Dio. Ma non fi ferma qui alle volte l'interno movimento dell'

Anima ferupolofa, cioè in prefervar da peccati, nell'avvenire: va anche dietto a ruminare i zià commeffi, spezialmente allorche l'incauta e bollente Gioventà fece trascorrete in qualche fallo o in molti. La lettura di alcuni Libri spirituali, o le declamazioni di qualche facro Oratore , talvolta anche indifereto , intorno alla Giuftizia infinita di Dio, e alla difficoleà di ben saldare i contincon lui mercè dell'esatta Confessione, e del veno pentimento e dolore, eccitano delle Idee terribili di Dio giudice, edella gran Malizia del Peccato. Impresse queste nella Fantafia de Maliaconici tornano spesso davanti all' Anima. In quella fantafia fta dipinto Iddio, come un Fiscale rigorofiffimo, e quali diffiun Agozzino, melto pronte al galtigo, poco al perdono. Vi fta anche il ritratto dell' offesa di Dio, quafi un abiffo di malizia indegna di perdono, di mode che già si mirano spalancare le porte dell'Inferno per ingojar chi fu una volta Beccatore, ma non vorrebbe efferlo più . Però natcono tormini ad effa Anima, ogni qual volta ella fifa il guardo in sì tetre Immagini ; e quelta forte fua agitazione paffa alle volte ad ale terare il Corpo, e a cagionar morbi, e fin la stessa Pazzia. Ho conosciuto Femmine , che in occasion di una strepitosa facra Missione son cadute in infania, e s'è poi durata farica a rimetterle in festo. Ah! infelici , che non badano al gran torto, che fanno al fublime nostro Padrone Iddio, il più amorofo, il più clemente Padrone, che mai possa immiginarsi, il qual conoscendo, qual fia nel prefente flato l' Uomo, cioè una Creatura fallibile e peccabile, ci compatifce , ci fopporta , ed anfiofamente afpetta ; che pentiti delle colpe imploriamo il perdono . per rimetterci in fua grazia, ed abbracciarci quai H 4

CAPITOLO:

1 201 diletti fuoi Pigli aLo ftrepito de facti Oratori de contro chi giace immerfo ne' peccati , ne vuolriforgere, e non già contro chi è riforto; e ha deteftate le cattive opere fue davanti ai facri Ministri; con fentire in suo cuore un vero defderio, e una force rifoluzione di ftar da li imnanzi unito al suo Creatore. Si cancelli dunque della fantafia quel brutto ritratte , che .l' incauta Malinconia ha impresso, e vi ha formato del nostro buon Padre relefte, e un altro tutto diverso vi s'imprima con sotto questo titolo : Ecco il Padre delle Mifericerdie: che quello e fecondo San Paolo il nome, di cui principalmente fa gloria quel benignissimo Signore, a cui ferviamoy ed è l'oggetto caro, e luminofo della Speranza de Criftiani . Sanno o non fanno questi sà cupidi macinatori di ferupoli, e timori, effete una delle più grandi offele , che fi poffano fare allo stesso Iddio , il disperare della Misericordia fua?

· Certamente non fi può abbaftanza ammirare la nobiliffima Fabbrica dell' Uomo, fe fi medita la ftruttura artificiofa del fuo Corpo, e molte più fe la fostanza Spirituale, che lo anima, ed è cagion di tante Scienze, Arti, ed azioni fommamente lodevoli. Ma voltate carta . Questo edia fizio altrettanto è loggetto ad innumerabili difetti, e sconcerti, cioè il Corpo a tanti malori, l'Anima a tanti errori . Se l'intelletto ef inganna, egli seduce la Volontà, se la Volontà è guafta dalle Paffioni , può , e fuole anch! effa offuscar la luce dell' Intelletto , e trario in errore. E l'uno e l'altra poi concorrono a concepire od abbracciar strane e moleste opinioni , imprimendone le Idee nella Fantafia , le quali non lasciano poi di affliggere l'Anima ogni qual volta fi rammentano. Ma finalmente l'Inselletto potrebbe, se la Volenta fosfe ben effoluta , correggere in gran parte i falfi Fantafmi , a' quali ha dato ricetto . V' ba persone, che al mirare il solo Sangue cavato dalle vene, o fue, o altrui , e molto più all' afpetto di un Uomo ferito , ion vicine a ivenire e talvolta in fatti, fyengono Altri non pollono reggere alla vilta d'un Cadavero portato alla fepoltura , di una bera , di una Mella da morto. Ho parimente conofciuto un Cavaliere di gran merito e faviezza, che al folo udire in una conveyfazione chi descriveva la giustitia fatta di un omicida, preso da un improvvifo sfinimento cadde dalla fedia in terra : tanto fu l'orrore imperfio nella fua Fantafia! Ma quando si proponesse una persona non pazza di voler francamente fostener la vista di tali oggetti, o fia delle Immagini d'effiportate alla Fantafia, e comandaffe alla Mente fua di ben riconofcere la vanità di quelle false Idee, che rendone più terribile ofpiacavole di quel che conviene un eggetto: chi crederà che tal persona non posfa vintere quell'orrore, e mirare intrepidamente quello, che tant'altri fenza scomporsi han tante wolte veduto! E fe non otterrà al primo colpò la vittoria intera, potrà sperarla dopo qualch' altra prova. lo io di una perfona , che per aver veduto mozzate il capo ad un reo nella pubblica Piazza, fu lungamente perfeguitato in fogno de quella Immagine, per cui tutto tremanse fi deftaya. Appofta per liberarfene, andò intrepidamente a mirare un altro fomigliante spettacolo, e tra le rifleffioni fatte, e il coraggio efercitato, mai più non ne rifenti moleftia. Erano infami, meritavanod efsere vietati i crudeli Giuochi de Gladiatori presso i Romani. Tuttavia G avvezzava la gente a non avere ribrezzo alla

villa del fangue, e fervivano di noviziate a i fole dati . Si ha ben da confessare, che difficilissimo è il potere refiftere alla gagliardia di certi altri Fantala mi, e il domarli in i principii, come accade a chi. la morte rapifce un caro unico Figlio, una dilepe tiffima Moglie, e così d'altri fimili majuicoli cafi fuccede . Si trova allora la Fantafia si piena dell' Idea di quel Figliuolo, di quella Conforte, con tutto l'apparato dell' altre idee congiunte con elia , cioè dei Beni , che fi godeano , o fe ne speravano, perduti; e dei Mali immaginati per cagion e di tal difgrazia, che quafi sforza la Mente a tener fiffo il guardo in quella fola, fenza che eila fappia efeicitar la fua Liberta, per peniare ad altre Immagni, e ragioni per contolar, fi. Son costoro da compatire, ne alcun dee maravigliarfi, te in quel gran bisbiglio a nulla ferve il volerli contolare . E' troppo, diffi , allora difficile il divertir l' Anima dal penfare a quell' oggetto, che la Fantasia si vivamente ed oftinatamente le prefenta davanti. Certo chi fapeffe allora far questa diversione , rifparmierebbe a se dei grandi affanni . Giò fe fa dopo qualche tempo cioè dappoiche smontata la forza di quel si molefto Fantaima, luogo refta all' Anima di confiderar la volontà di Dio, l'inutilità dei lamenti ed affanni per avventure , alle quali rimedio non v'e, ed altre ragioni della Filotofia crifliana, o Morale, cioè Liee contrarie a quelle ; che accompagnavano il Fantaima dianzi, cotanto tormentatore : in guifa che effo da li innanzi o non fi mira, o fe fi mira, non cagiona, più la provata inquietudine precedente. Per conto poscia d'altri Fantasmi di miner pollo, ma continuati, il non liberariene, o il non itpogliarli di certi attributi dispiacevoli, o creduti nacivi per lo più viene nonda impotenza, ma da trafcuratez.

za dell' uomo, che non fi mette al forte per ben regolare la propria Fantafia. Per quanta avversione abbia taluno a qualche determinato cibo , fe la fame il premerà force, ne altro vi fia, con quel cibo molto ben egli farà la pace. Così gl'Infermi pel desiderio di guarire, inghiottono alle volte medicamenti, che iani troppo abborrirebbono, e forle con ragione. Perche dunque non potrà la Volontà rifoluta di un Uomo reprimere, e modificare non pochi de Fantaimi o naturali , o acquifiti ; che la mente può facilmente conoscere non assiltiti da ragione alcuna? Il che fempre va intelo, purche la Fantafia confervi quella fleffibilità , che noi tutto di proviamo in noi steffi. Cioè apprendiamo varie Idee di cofe, o le formiamo colla Mente nostra, imprimendole poi nel Cerebro con gli attributi, a fia coff' altre Idee di vere, di belle, o di giovevoli. Non passa molto, che sopravvenendo altre migliori ragioni, facciamo mutar faccia a cali idee di cofe, e ce le torniamo a dipignere nella Fantalia con gli attributi di Falle, Brutte, o Nocive. Regolarmente Il Cerebro noftro èdifpofto a ricevere tutte queste mutazioni d' Immagni qualora la mente ammaestrata da ragioni più vigorofe paffa a mutarne gli attributi primieri . Ma perche quelta fleffioilità non fi trova alle volte in certe persone, ancorche fi tratti di Fantasmi strani, che anche il Volgo scorge effere iniufiftenti e vani: noi diciamo allora, che quelli gali fon divenuti Pazzi, edeffere lefa la lor Mente, quando per altro & avrebbe a dire, che quelto è un Male fopravvento al Cerebro loro. che s'è, per così dire, indurito in quella fola parte, e ridorte a non ammettere più alcun cangiamento in un Fançalma, che per tutti gli altri riconofcono per Ridicolo , o Falfo .

\$ 800 " 15 5" of 10 10 10 10 10 11

## CAPITOLO XII.

Delle Macchie del Feto umano attribuite alla forza della Fantafia materna.

TON v'ha paese, in cui non s'incontri qualche Fanciullo o Fanciulla, nella superficie del cui corpo fi ofserva qualche macchia, picciola o grande, di color nero, o refse, o vinato, o giallo. Alcune di queste rialzate sopra la pelle ed altre con peli . Trovausi ancera Fanciuli colle labbra sformate, le quali hanno acquistato presso il Popolo il nome di Bocca di Lepre. Tutte queste irregolarità le portano esti dal ventre della Madre, e però tanto negli antichi, che negli ultimi Secoli si cercò la ragione di tall Mica chie, fotro il qual nome vengono ancora i Nei. cioè i Naevide Latini; e fu deciso, provenir esse dalla forte immaginazione della Madre , da quale nella gravidanza formando un vivo desiderio di qualche frutto o cibo, e totcando qualche parte del fuo Corpo, ed anche non toccando, vada ad imprimere nel tenero corpiccibale del Feto un fegno, o fia la figura della cofa defiderata; il perche comunemente fon chiamate Voglie delle Donne. Giudicarono in oltre, che la fela forte Apprensione di qualche esterno oggetto potesse produrre questo medefimo effetto, e dal color d'efse presero morivo di credere, che le Madri avessero desiderato fragole, pruni . more cilegie, e simili frutti, o pure di mangiar carne di lepre, o di gustar qualche vino particolare ec. Tal fu il parere degli Antichi, e fon citati in questo proposito Ippocrate, Aristotele, Plinio, Sorano, Galeno, Santo Agostino, ed altri non pochi . Maggiore di lunga mano è il ruolo de Filosofi e Medici degli

ulaimi Secoli, che foltennero la medefima Opinione . Lodovico Settala, ne fece un trattatello; un secolo fa il Gaffendo, e a'di nostri il Padre Malebrarche, imbracciarono lo scudo in favore d'essa opinione, per tralafciar gli altri Aurori. Ma chi vuol vedere copiofamente trattataquesta materia, non ha che da ricorrere al marcato, di Tommaso Fieno De Viribus Imaginationis, che impiega la metà del medesimo in provare, che l'Immaginativa della Madre gravida può, indurre non fal queste, ma altre mutazioni nel Feto, adducendo a tal fine moltiffimi elempli, e fpiegando pol tutti questi Fenomeni fecondo le dottrine eti

supposti della Scuola Peripacerica.

Altri poi ci fono, che han creduta questa qminione anch'effa un'Immaginazione, formata in resta delle perione dotte, per non iapere, in qual. altra maniera spiegare le stravaganti produzioni della Natura, con averla poi talmente divulgaka, e persuasa al Popolo, che non v'ha Donna oggici, che in mirando macchiati i fuoi parti. non giudichi ciò provenuto dalla propria Fantasia , ancorche per lo più non ne sappiano affegnar l'occasione e maniera. Di questo sentimento furono Giovanni Costeo, il Vaico, e Tommafo Eralto, citati dal medesimo Fieno, avendo effi creduto non troyarfi questa forza nell' Immaginazion delle Madri, eche avvenimenti tali fuori dell'ordone della Natura fieno da attribuire a ifortuiti incontri degli umori, o d'altre cagioui. Altrettanto giudicarono Giovanni Huarte, e il Medico Romano Zacchia . Anche il Signor de la Venette nol suo Tableau de l'amour mostre di non effere persuaso di si fatta opinione, Ultimamente Jacopo Blondel Inglese, in una fua differtazione fifica, la quale traddita in Francese su stampara l'Anno 1737. come apparifce dall' estratto fattone Calls .

CAPITOLO

mella Prima parte del Tomo secondo del Giernale de Letterati di Firenze, impugno ex profeffo la volgat credenza intorno alle credute Voglie delle Donne, Sforzasi egli di provare, che la sperienza è contraria alla comune Opinione, che la Ragione e la Notomia non fi possono accordar con effa. Deride due esempli recati dal Padre Malebranche. Offerva trovarsi tali deformità e macchie, fenza che le abbia precedute alcuna Immaginazione ; e che tante Donne gravide vanno immaginando oggetti o grati o ingrati, e desiderano varie cose; e pure l'Immaginazion doro non ne imprime carattere alcuno nel Feto4/ ed effere si pochi e rari questi accidenti , che non può rigettarfene la colpa nella Fantafia materna; perche fe tal forga foffe nell'Immaginazione, noi ne vedremmo più frequenti di lunga mane gli efempj.

Intorno a quelta si feura e controversa mategia tali non fono le mie forze e lumi ; ch' loofi di proferire fentenza alcuna. Fors'anche niuno potrà mai giugnere a determinar con certezza , onde procedane tante straordinarie deformità, che rariffime volte benst, ma pure talvolta fi offetvano ne i Feti umani, confifenti non folamente nelle Macchie suddette, ma in quelle ancora, che fi chiamano Mostri. Non c'è occhio Anatomico, a cui fia permeffo di iquitinare tutti i fegreti ingerni della macchina Corporea, altorche fta unita coll' Anima, ed in moto, e gli Spiriti fcorrong per li Nervieper li Fluidi. Quefti medefimi Spiriti, che pure ogni faggio ammette, fuggirebbono al guardo nostro, quand' anche si dessero fineftre, per le qualt fi poreffero mirar le operazioni interne della mirabil fabbrica del noftro Corpo, e circa i movimenti di cante ruote del Corpo medefimo noi troviamo parecchi infuperabili atcani .

DUODECIMO.

rani . Poffiamo immaginare di nostra telta , come fieno; ma convien confessare in fine l'Ignoranza propria , per ammirar poi l'indubitato sapientiffimo Architetto di tante cofe, che non fappiamo ben comprendere e spiegare, benche afficurati della loro efiftenza. Son io persuaio, che in proposito di tali Macchie abbiano voga molte falle immaginazioni i dando la gente sì facilmenre a quelle Macchie il nome di fragole , e d'altri frutti; o pur di falame , di vino , e così d' altre cole : Contuttociò se non possono gl'Immaginazionisti provar concludentemente la loro Opinione, forse ne pur può evidentemente atterrarla chi èdi parere contrario. Siccome il Giornalista Fiorentino ha avvertito, fi ètroppo avanzato il Signor Blondel col pretendere, che non fi dia comunicazione del Sangue materno col Feto. Questa non si può negare per le ofservazioni fatte da valenti Medici : Vena fi ofserva, Arrerie fi truovano, che pafsano pel cordone umbilicale . E quelto medelimo cordone è da vedere, fe partecipi della qualità de'Nervi. Non si può mettere in dubbio, che la fantafia di molte perione abbia in vari cafi di galiarda apprentione , & terrore , di forte defiderio , la forza di alterare in Corpo loro proprio, con produrre delle Antipatie , de i Morbi , ed anche con restituire la fanità. Di ciò abbiamo assaissimi innegabili efempi . Molto più può la Fantalia delle Donne per la fua vivacità , e per altre cagioni . Data dunque la comunicazione del Sangue della Madre col Corpo del Feto, ed avendo qualche caso facto conoscere , che i Vajuoli della Madre passano alle volte in esso Feto, non è i mpossibile, anzi ne pure inverisimile, che gli Spiriti moffi dalla materna Fantafia vadano talvolta ad imprimere in quella delicatissima macchina un segno della sua apprensione, paura , o desideCAPITOLO

rio. Un folo efempio ben verificato, che fi peteffe addurre della comunicazion delle Paffioni della Madre nel Feto, bafterebbe a darla vinta al chiamati Immaginazioniti; perchè ciò, che 'inccede una volta, può inccedere altre vol-

te, e in altre persone :

A nulla ferve il dire, che fe foffe vera que-La pretefa forzadell'Immaginazione materna, fe ne vedrebbero più frequenti gli effetti; e che tante Madri defiderando, o in caso di paurat, non ne portano il carattere al loro Feto. Imper-· ciocche anche di rado accade ; che l'Immaginazione alteri il Corpo proprio delle persone, ciò fuccedendo folamente in quelle, che hanno una particolar disposizione, e maggior forza nella lor Fantafia. Che poi le ragione ci manchi per ifpiegar la fupposta comunicazione della Eantafia materna col Feto: ne pur quello chiaramente fi prova? Quando fi ammettano gli Spiriti animali per cagioni o strumenti di sante cole, che succedono nell'interno dell' Uomo, abbiamo un lume verisimile per intendere del pari , come passi dalla forre Immaginazione della Madre per mezzo de' medefimi un' impressione nel Keto. Chi sa dite , come questi Spiriti portine al cerebro nostre le Idee delle Figure, de Colori, de Suoni, degli Odori, e Sapori ? E pare noi crediam, che le portino : Così poffiam figurarci, che glifteff Spiriti vadano ad imprimere, certe configurazioni ne' tenerissimi corpicciuoli, co' quali si gran comunica. zione hanno il Sangue e i Nervi della Madre, ancorche non s'intenda la maniera, con, cui tali configurazioni fieno portate dagli Spiriti animali. Similmente non bafta; che il Signor Blondel abbia moftrato non poterfi. preftar fede ai due elempi allegati dal Padre Malebranche . Bifognerabbe atterrar, rusti gli altri soche in questo propofito . 10:1

fito fon addotti da varj Autori, cioè dal Fieno dal Sennerto, da Tommaio Bartolino, dallo Sckenchio , da Pietro da Castro , da Teodoro Kerckringio , dal Salmuth., e da molti altri . Racconta effo Sennerto d' aver conosciuta una femmina, che per aver veduto un beccajo spaccar per mezzo una tefta di porco , partori un Figlio, în cui la parte superiore del palato colla mascella superiore sino alle narici era divisa. Neile Elemeridi Germaniche fi leggono non pochi di quelli cafi . Noi fiam difpeniari dal crederli tutti originati dall'Immaginazion delle Madri . Pure ve n'ha alcuno , che fembra ben precifo. Prendiamone uno nell'Appendice dell'Anno Sefto, Decuria Seconda, Offervazion Cinquantefimaquarta. Col cibo dato alle Oche della cafa del Colonnello, o pur Generale d'Usslau, fu mischia. ta da un insolente ragazzo femente di Hyosciamo e di Cicuta. Cominciarono quegli animali ad impazzire, a fare un grande firepito, e a furiofamente combattere fra loro .. Accorfe al rumore una fantesca gravida per quietare quel tumulto. Ma che ? un Ocone maichlo col pie deftro alzato, e con grandi firida s' alza a volo contra di lei . Con una pertica, che ella avea in mano gli diede una bastonata in quella gamba, per cui ne rello zoppo. La iofferta paura, e il danno cagionato a quella bestia, le durarono fitti nella Fantafia, e poscia parrori un Fanciullo, il cui destro piede era veramente d' Oca . Se il cafo è vero , non si potrà mai attribuire , fe non alla Fantasia della Madre , un si fatto Fenomeno:

Nella Decuria Seconda sudderta d'anche scritto, che dormendo in letto in tempo di State una Donna gravida senza coprirsi, un Gambero iortenda da un vaso riposto intro il letto; ando ad atraccarse-

CAPITOLO le ad una mammella . Syegliata la Donna, ed alzate le grida al Cielo, accorfe la Serva, e le tolse via quell'indiscreta bestiola . Partori esta dipoi una fanciulla , portante una vera ed esatta figura di Gambero nella mamella , e che ebbe lempre un'incredibile antipatia a tutti i Gamberi vivi, o cotti . Quando ancor questo accidente fosse vero, e non potesse farne dubitare quel falire del Gambero ful letto : non fi potrebbe già cercarne la cagione , se non nell' Immaginazione materna . Così nel Marzo del Zodiaco Medico Gallico, Offervazione Duodecima, per testimonianza del Riveto Chirurgo Regio nacque un fanciullo mostruolo senza coscie e gambe , e colla coda di Scorpione . Quel Feto certamente non avea veduto Scorpioni; pote ben vederli la Madre; e pare, che la forte apprensiva di quel brutto e pericoloso oggetto poteffe difordinare la tenera macchina di quella creatura. Meritano ancora attenzione due elempi . rapportati da Martino del Rio nel Libro Primo Capitolo Terzo, Quellion Terza, e succeduri in persone sue Parenti, del che eraegli buon testimonio. Altri due ne riferifce Monfieur Peu nel Trattato de la Pratique des Accouchemens, da lui veduti. Ma io li tralascio, per venire in fine dicendo, che prima di conchiudere contro l' Opinione di tanti antichi e moderni Scrittoti, tutti concordi in riconoscere la forza dell' Immaginazione in alcune Donne gravide, converrebbe accertarfi, che fossero favole tutti i casi, rapportati in quefto propofito. Similmente s'avrebbe a provare, non aver fondamento l'Opinione di chi crede, che possal'Immaginazionde' Pavoni, delle Pecore, de Cani, e d'altre Bestie, muta-re ne i lor Feti il colore. Siccome ancora bisognerebbe afficurarci, che in alcune Donne bianDUODECIMO.

the di gagliarda apprensione niuno effetto potelise produrre la vista di un Moro . In una Corte , dove era un Moro, una di queste partori un Figliuolo colle fole parti della generazione, di colore Moresco. Ne tu attribuita; non so se con ragione; la colpa all' aver ella vivamente immaginata, o fors'anche provata; la forza di quelle parti nel Moro suddetto: Però sembra più sano configlio il sospendere il nostro Giudizio intorno a questo Fenomeno, finche, se è possibile, arrivi qualche saggio Filosofo a penetrare in questo arcane operazioni della Natura colla sperienza e coll'accurata offervazione . Può accadere un tal calo così avverato e preciso in un Feto umano, o animalesco, che non fi possa rifonderne I alterazione o mutazione fuori dell'ordine della Natura; che all' Immaginazion troppo viva, e all influenza degli Spiriti animali della Madre. All'incontro si potranno ben addurre delle forti ragioni per escludere l' Opinione degl' Immagia nazionifti ; ma verifimilmente niuna mai lara di tal polio, che ad evidenza ci convinca della fue falfità en es es es que p syste en en

# ER CAPITOLOXIII.

Della maniera; con cui i Fantasmi giornalieri posa sono surbar l'Anima; e sconvolgere la Ragione;

Sicome abbiam detto sià volte; la mirabil Fabe brita dell'Uomo è una fommamente ingegnola ordinanza e connession di ruote; che non potes mai formarsi; se non da un Architettod' inespicabil potere e l'apper. L'ucte queste uvote hanno la lor forza particolare: L'Animaragionevole (poicèl l'ammettere nell'Uomo anche un'Anima lensitiva diffinta dall'altra; non sembra assa dollera-

CIAPITOLO bile protentione) l'Anima, dico, o fia lo Spirito Indivifibile, intelligente, immortale, è la principal ruota, che ha vigore attivo e principeico per movere un fol cenno la Materia organizzata del Corpo ad affaiffinai quotidiani movimenti ed azioni: avvegnache finora lo sforze de' Filosofi nen sia giunto a riconoscere la maniera. Esta Anima ancoraabbiam veduto, che muove a suo piacere la Fantalia, cioè le Immagini efiltenti in effa, formandone le meditazioni e i ragionamenti fuoi . INervi, à Muscoli, i Tendini, le Fibre esercitano anch' effi la lor forza per efeguire i comandamenti dell' Anima. Ne minore è la forza degli Umori e de Fluidi d'effo Corpo, e principalmente del Sangue. effendofi già offervato; che non rade voite mettono in moto le fibre del Cerebro, e la ftoffa Fangafia. Onta me folamente occorre di richiamar di nuovo alla confiderazione nofira effa Fantafia; perche abbiamo bensi-offervata in vari Fenomeni la forza fua, ma non già in tutta la fua estensione. La Materia per fe fieffa non è che una Softanua paffivar, e priva di moto; ma ferella è meffa in movimento, riceve quella forza, che han tutti i Corpi, capaci allora che son mossi, di muovere altri Corpi di minor refiftenze. Perd in effa Fantalia fi trovano Forze impulfive, atte a commovere non felo il Corpo, ma anche l' Anima, ano a predominarla, se quella non ista ben cauta, con trarla ancora ad azioni sconvenevoli ad uno Spirito dotato di ragione . Andiamo a vederlo. Due forte d' Idee , ficcome abbiam detto , fi vanno a ferivere nella noftra Fantafia, cioè quelle de-

gli oggetti Bilici , e quelle degl' Intellestuali. Le prime ci rapprefentano tuttocio, che il Materiale apprendiamo per via de Senfi ; le fesonde tutto quello, che non cade forto i Senfi, ed è e formato o riconesciuto dalla contemplazione dell' Intelend

# DECIMOTERZO. 131

letto, come gli Affiomi, gli Universali, le Relazioni le Opinieni, e tutte l'altre Nozioni Merafisiche, e Morali: Noi cominciamo adosservar la forza di tali Idee negli stessi Fanctullini, perche non tardano a fentire ciò; che reca loro Piacere o Displacere, per appetir l'uno, ed abborrir l'altro. I cibi fon que primi , de' quali è portata l'impressione alla lor Fantasia, come del latte ; e suffeguentemente di cibi più fodt. Questa Idea del latte ; accompagnata dall'attributo d'effere cofa che piace; se vien commossa dalla tame, o dall'aspetto della Madre lattante, commuove tofto l'Anima ad appetire con anfietà e grida quel cibo. Divenuti più grandicelli , un frutto da effi mirato mette la lor Anima in ifmanie per ottenerlo. Crescendo poi l'età, e crescendo anche le cognizioni dell' Anima nostra , parrebbe, che questa scquistaffe maggiore autorità sopra la Fantasia per comandarle sempre e refiftere in ogni tempe agli empiti delle immagini fue; e così dovrebbe effere: ma nei più degli Uemini non è già così . L' Apostolo ci fece già sapere un combattimento interno fra lo Spirito e la Carne con dire , che abbiamo un'altra Legge nelle nostre membra , la qual ripuona alla Legge della noftra Mente . Agglunie ancora , che la Carne concupifce contro lo Spirito : che il Corpo aggrava l'Anima: dal che presso i Teologi venne il celebre e frequentato nome della Concupifcenza. Mi fia lecito il dire, che l'Apostolo avvezzo a valersi di graziose Metafore, ane che ivi metaforicamente usa il vocabolo di Concupire, cioè di desiderare con ardenza, percioccha la Carne, tioè il Corpo, per effer Materia, non è capace di formar Defider] : Però la Fantafia altro non è a mio credere , che il man; tice della Concupifcenza; perchè ad effa muoCAPITOLO 3

ve l'Anima colla fotas impultiva delle Immagini fue, la quale se non è rassenata dal magioni poetes dell'Anima (e questa assistità dalla Grazia di Dio può farlo, se vaole) condace l'Anima stessa do operar cosè indecenti alla sua Dignità. Vero è, che gli Umori del nostro Corpone Il proviamo secondo da lor vastetà incianti alla Etibidine, all'Ira, alla Malinconia. Ma il moviemento d'essi o viene dalla stessa francia; o pure va a terminare in essa francia; ciò o qualche Limmagine vi impressa commove essi Umori, ovvero vegeliano essi umori coi loropiriti qualche Immagine della medesima Fantasia, la quale appressa o considerata dall'Anima, la trae a gensses o veoleti di Lussiva, d'Olera, di Tri-

ftezza, effimilie: c.

Che acila noftra Fantafia s'imprimano Idee femplici e indifferenti, cioè, whe non producano Piacere o Difpiacere, mirate che fieno dall'Antina neftra, lo proviamo tutto di. Per lo più nondimeno a chi ben vi riflette , con effe fta unita qualche specie & of attributo, capace di produrre pid'o men di Utllica o Danno , di Piacere o Dispiacere nell'Anima, edi eccitar in effa qualche Paffione o di Amore o d' Odio , di Timore o di Speranza , e fimili'. Che questo caratrere vidia impreffo con fubitanea a matura rifleffione della noftra Mente, la qual tofto (corge effere quell' oggetto in qualche maniera o dilettevole, outile, o bello yo curiofo , o ftrano ece o pure l'eppofto: fembra più conforme alla Ragione, perchè abbiamo detto non potenti attribuire alla Fantafia virrà alcuna conosciuta o appetitiva. Seconde le apparenze è vero , che coll' Idea delle cofe esterne paffano alla Fantafia talvo ta unitamentel i contrassegni d'essere grato o ingrato, utile o nocivo, e così discorrendo . La vista DECIMOTERZO.

d' una Serpe, e di una Fiera slegata, e fimili ; fi potrenbe dire, che portaffe leco l'abborrimento e il terrore nella Fantafia; e per lo contrario molte cofe belle ed amabili vi portaffero il piacere. Così un meccanico natural movimento, e mon una riflession della Mente, fembra l'inclinazione e Simpatia del Mafchio verso la Femmina, e della Femmina verio il Maichio; alforche fon giunti ad una competente età. Non è da molt? accertata l'Attrazione fra i Corpi del Neveton in vece della Gravitazione, ma che fi dia fra ? due diversi Seffi una qualche naturale Attrazio? ne , fi potrebbe non fenza fondamonto i minagimare , che ben regolata dalla Ragione e da I precetti della Religione fi converte in benefizie dell'umana Natura. Contuttociò più probabile o certo è, procedere quelta creduta Simparia da un pronto raziocinio della Mente, la quale giudica, fe l'oggetto rappresentato dall'Idea è Ve ro o Falfo , belle o bruto , grovevole o nocivo , amabile o sprezzabile, e così d'altre fimis li Idee aftratte Metafifiche , o Morali, le quali essa unifce dipoi in maniera a noi incognio ta con quella Idea, che è il loro foggetto. Oral quanto più la Mente nostra ; prendendo la direi zione dall' Amore di noi stessi, cioè dal primo principio intrinfeco , o fia dal primo Mobile delle noftre Azioni Morali ; offerva , quali fies no le cofe , che possano conferire al nostro Bed ne, o divenire a noi cagione di Male, nasceni do da tal rifleffione qualche paffione, tanto plu vivacemente effa imprime nella Fantafia quefte fue Idee, per rallegrarfi a godere , fe può, del Bene, e per fuggire il contrario. Ordinariamente la fola imprefione d'una Idea o dilettevole o ipiacevole non cagiona tal vivacità e forca , che poffarapire a fe i guardi dell' Anima quaf sforzanCAPITOLO

dola. Si ricerca in oltre, che sa ripetuta e ris talcata, e che a quella Idea fe ne fieno aggregate moltiffime altre o dipendenti da effa, o relative alla medefima , che dieno moto a qualche vigorofa Paffione , di modo che tutte quefte Idee unite empiano, per nostro modo d' intendere . un largo campo nella Fantafia . Allora , siccome un gran Palazzo attrae più a fe l' occhio, che le basse case : così l' occhio intera no dell' Anima si fente tirato a contemplare quel Fantasma , ampliato da tanti altri feco uniti.

Entriamo un poco nella Fantafia d'un Amante. profano. Offervate ivi impressa l' Idea dell' oggetto, ch'egli va vagheggiando in lentananza, quando non può avere il contento dell'originale presente. A queste oggetto poi ivi dipinto san corteggio moltiffime altre Idee , delle quali fe bramaste informazione, dimandatela a Messer Francesco. Petrarca . e ad altri Poeti . che sono . o Engono d'esfere innamorati . Esti hanno trovato mille bellezze in quegli Oechi , altrettante dolcezze in quel Parlare, una mirabilleggiadria nel riso, nei gesti, nell' andare. I diletti, ch' essi & figurano d'avere a godere, fe potrangiugnere al possesso diquella da loro spropositatamente appellata divina bellezza, han da effere inesplicabili. Tali Meditazioni, ed altre innumerabili hanno effi fatto fopra quell'Idolo; e tutte que-Re Lice fi fouo aggiunte alla primaria, di modo che la lor Fantasia ne è principalmente ripiena; tutte queste fon dilettevoli per lo più , da effe perciò rifultando movimenti di Passioni, cioè di Amore, di Desiderio, di Speranza, di Gaudio. Ve n' entrano poi anche delle difgustofe ; come fon le Gelosie , i Timori , ed altre pene de folli Martiri del Mondo . Ma queste an-€ora

## DECIMOTERZO.

137 com aumentano quell'apparato d' Idee ; ciaicua: na coerente alla principale fuddetta. Che maraviglia è dupque, fe alla Mence di quelto mondano Amange fi affaccia si speffo un Fantasma correggiato da tanti altri, e per cosidir deminante nella Fantafia ! Quando egli fi trova in mezzo agli affati, quando va per orare in Chlefa, quando è a tavola, in una parola da per tutto, questo orgoglioso e dilettevol Fantasma comparifee davanti all'Anima; e s'ella il caccia , poco fta a risornare in campo; e fin quando egli dorme ; il più delle volte i Sogni vanno a terminare in qualche avventura appartenente a quell' Idolo fteffo. Voltate carta. Un tale ha ricevuto un affronto da un suo pari, o pur sa; che colui è dietro a fravalcarlo dal possesso di qualche onorevoi posto, o che gli ha ulato un tradimento : in fomma il riguarda come suo Nemico. Questa dispiacevole Idea, fi fiffa nel Cerebro fuo, nè già ella fola. L'Odio, lo Spirito maligno della Vendetta, l' Ira, ed altre riflessioni a poco a poco formano una folla d' altre Idee , tutte concernenti l'abborrito Nemico, e tutte formanti nella. Fantafia un groffo squadrone , che ha ferza di movere l' Anima , anche quand' effa non vorrebbe, a mirarlo, a pensarvi. Non è da meno di questi tali una persona ardentemente innamorata di Dio, e avvezza a meditare. Leggiamo del Santi, che in mezzo ai rumori del Mondo, e i più dilettevoli oggetti della Tetra, non poteano trattenere il lor penfiero; che non vagheggiaffe quell' Idea nobiliffima ed amatiffima .. ch'effi portavano, per parlare col Popolo, fcolpite in cuore ; voglio dire altamente impeffa nella lor Fantafia , con tante belle , divote; e vere nozioni, tutte concatenate con effa. Sembra alla gente dozzinale, che il fuo penfiero vada a trovat l' Amico, la Cafa, il Podere : che fon lontani; ma altro viaggio non fa il penfiere, cioè il moto dell'Anima, che di mirare ? Fantasmi presenti di que' lontani oggetti, perchè

foritti nella Fantafia:

Ecco dunque come quella Potenza arriva ad efercitar la fua forza fonta la Mente, rallegrana dola con gli oggetti piacenti , e turbandola ed affliggendala con li dispracenti. Qui nondimeno non è finita la fosta. Le passioni si possono chiamar Modificazioni e Movimenti dell' Anima noftra, la quale formati che gli ha , ne imprime in certa guila le traccie o Idee nella Fantafia., coerentemeute a quella , ch'è intereffe fuo di meditarla, poiche di Bene o di Male a lei spettantte. Come ciò fi faccia i nol fo dire ; ma che fi faccia, pare, che non sia da dubitarne. Posfiamo immaginare, che si fatte paffionate Idee s' imprimano più forte , più profondamente , o con più estensione nel C rebro : ferita, che a poco a poco fuol pol venire falarra dal rempo . Qualunque volta dunque, ficcome abbiam detto , quella principale Idea fe fa vedere all' Anima , per lo più , te non fempre , rifveglia ini lei quelle fteffe Pathoni o guftote o difguftofe; con cui nacque o crebbe, ed eccita gli Appetiti innati nell' Uomo, cioè Defideri corrispondenti a queste Passioni . Affezioni poi si poderole, ove non fieno raffrenare e moderate, ognun fa, a quanti precipizi possano trarre l'Anima nostra, cioc a quanti Vizie Peccati, ovvero tenerla immerfa in effr. fenza trovar la via di ritorgere . Avrete consiciuso Uomini perduti, nell'amore o amorazzo di qualche loro Amica. Immagina talvolta la buona gente, che coltoro non le ne poffano distogliere per qualche malia, che gli abbia affascinati. A niun' altra cagione si decattribuire

quello si forte lor legamento , che all' Ilea di quell" oggetto; circondata da tutte l'altre Idee di Piacere (fors'anche illeciti) che da effa ridondano, parerdo a coffui, che la maggior fua Felicità fia ripolta in quella amicizia, e che ne morrebbe di Ipafimo, ove fe ne voleffe troncare il filo. Lo fteffo avviene a gli abituati ne l'amore foverchio del Vino, del Giurco, della Gota, e simili. Così la dominante Idea del Guadagno torna spesso davanti all'Anima del Mercarante; edel non Mercarante. e molto più dell'Avaro, per tacer altri elempli. Dall'asperto di così poderosi Fantasmi 'agitata poi l' Anima, fente un impulio interno ad operar quel-Io, che s'accorda con effi; lodevole o biafimevol che fia. Tale è quest'urto ed impressione, che fa il' dominante Fantasma nell'Anima, che quantunque a noi non possa levare la Libertà dell'Arbitrio. effenziale all'Uomo, e non manchino ajuti foprannaturali al Criftiano; pure effa Anima turbata o non fa l'esame convenevole delle cose non eleggere l'Cnesto, eschivare il Vizio; ed ancorche la Mente le rappresenti le ragioni di non operare fecondo quell'oggetto, pure si lascia trasportare ad azioni discordi dalla retta Ragione; e conformi ad esso seductore Fantasma. Quella medesima agitazio. ne è molefia, ingenerante nell'Anima un forte desiderio delle cose, la quale dicemmo provarsi da un Fanciullo all'aspetto di un Frutto o Cibo a lui, caro, la prova anche l'adulto Goloso al ricordarsi d'una vivanda affaggiata da lui ben (aporita, e più al vederla, o pure all'udir la descrizione di un lauto Convito. Così avviene di tante altre Idee, che han preso possesso nella nostra Fantasia, e al nostro dispetto si presentano alla Mente; e cagionano tante nostre distrazioni, e spesse volte san peggio . Si può loro refistere ; ma per nostra disavvenzura, e colpa infieme fovente non fi refifte. L'AniCAPITOLO -

na per levarsi d'attorno quel molesto pizzicore; facilmente allora s'abbandona, cedendo a questi mainati Fantasini, de quali pur troppo abbonda la corrotta nostra Natura, è noi ne proviamo si pesso g'instituti. È chi coll'Abiro gli ha fortisicati, e renduti quasi indomiti, maggior difficoltà prova, che gli altri a impedirine l'accesso, e a sossenza gli alfatti.

# CAPITOLO XIV.

Degl' Idoli cari della Fantafia.

RA le umane miserie ci è ancor questa che quafiche mancaffero guai ed affanni veri a chi foggiorna fulla Terra, scioccamente ne fabbrichiame non pochi noi stessi con formar, Idee false, e adottar senza esame alcune opinioni fondate fulla vana Immaginazione altrui, ed anche Iull' Impoltura : che poi impresse nella noftra Fantasia servono a tormentarci al pari dei mali non finti . Troviamo chi presta fede agli Strologhi; bada agli Auguri; fa caso dei Sogni; immagina Larve, Folletti, Stregherie; non di attenta in certi giorni a far viaggio ; paventa qualche difgrazia dall'urlare d' un Cane, o dal notturno gridar d'una Civetta; crede, alcuni Santi vendicativi , le non folennizza la lor fefta ; benche non comandata dalla Chiefa ; s' inquieta, fe ad un convito tredici fieno i commeniali; se il sale a caso si rovescia sulla mensa, e così discorrendo. Di queste false disgustoso Idee passiamo alle opposte, cioè a quelle, che iono atte a dilettarci, e delle quali fuol anch effere ben forniro il magazzino delle noftra Fantafia. Di queste ve n' ha non poche vere ; ma non ne mancano delle falle, e quelle ultime ancora a noi ροί≃

### DECIMOOUARTO.

possono recar piacere. Si fatte immagini dilettevoli fia lecito a me il chiamarle Ideli della Fantaha , perchè ce li teniam ben cari, li veneriamo, e non abbiam piacere, che alcun tenei di levarceli di capo . Fra le persone Nobili figuratevene una (e certo più d'una fe ne troverà ) che forma colle replicate sue riflessioni una ben vantaggiofa Idea della fua Nobiltà , e le dà un buon pofto nella fua Fantasia questa è un caro Idolo . Velta non v' è , ch' egli non se ne ricordi , cioè , ch' el miri questo adorato Fantasma, che non se ne rallegri, non se ne pavoneggi, con riguardare se stelso come superiore di grado , non al solo Popolo , ma anche a tanti aftri , che fi chiamano Nobili . A fabbricar questa si graziola Idea saran forse concorfe molte favole, molti vani supposti, e le adulazioni troppo una volta familiasi a i Genealogisti . Non importa; ancor quefte han da paffare per verità contanti; e chi fi arricchisce a parlarne diversamente, il men che gli poteffe avvenire , farebbe di tirarfi addoffo l' odio di lui. Per conto delle Idee displacevoli niun v'è ordinariamente, che non goda d'effere difingannato, e non ami chi l'ajuta a correggerle o deporte . Ma trattandofi d' Idee dilet. tevoli , tuttochè false , pochì sono coloro, che restino tenuti a chi cerca di abbattere que' lor cari castelli , fabbricati non di rado nel lolo valo paese dell' aria . E non è già da dire per quelto, che la Nobiltà , purche fondata fu vere prove, fia non altro che una chimera. Effa è , convien confessarla , un' ldea Intellettuale , a cui non manca buon fandamento di ragione , ed ha il suo pregio e la sua utilità . Il male è , che per magnificar questa ldea se ne fabbricano delle altre, ea quella s'unifcono: CAPITOLO

tome farebbe l' immaginare , che col Sangue paffino le Virtu de' Maggiori de' Discendenti : che Il Nobile anche lenza Virto, ed anche con via fibili vizi; abbia da riscuotere da ognuno quella flima, ch' ebbero li fuoi gloriofi e virtuofi Antenati : e che la Nobiltà niun pregiudizio debba rifentire dall' efercizio d'uffiz) vili , e da una povertà che conduca l'uomo a far delle male azioni ; e in fine che sia lecito al Nobile il sos perchiar l'Ignobile, l'andare gorfio e pien di Vanità e di Fasto, e lo sprezzar chianque non ha nelle vene un Sangue pari al suo: che certo vi dee effere gran diffetenza fra l'un Sangue & l'altro. Tutte queste vane idee congiunte con quella della Nobiltà, e impresso nella Fantasia. formano una tal maeftofa Idea, e sì cara ad alcuni, che qualunque volta la mirano, non poffono di meno di non riguardar se stessi come fommamente privilegiati dalla Fortuna . o fia dalla superiore Provvidenza del Cielo.

Ma qui è da avvertire, che il noftro Amor proprio, se non istiam bene in guardia, è un ingegnoso Architetto di somiglianti Idee , fregolate bensì, ma da noi con gelofia confervate ed Idoli da noi fommamente venerati . L'Idolo principale e più caro è quello di noi fteffi, dipinto per lo più nella nostra Fantassa con colori vivisfimi e vantaggiofi, il quale ci fla fempre davanti, e per cagione di cui abbiamo una grande stima di noi stessi, e sembra a noi, che non minore l'abbiano anche da avergli altri. Allorche l'Anima nostra si specchia in questa Idea ; rappresentante l'oggetto In. che pure da lei fu formata, trova per lo più in essa più Ingegno, più Sapere , più Merito , più Bonta , di quel che porta la verità, e così discorrendo degli altri lodevoli Attributi , che posiono convenire

DECIMOQUARTO.

ad una determinata persona, anzi spesso vi trova quello, che mai non vifu. All' incontro non fuole ivi l' Anima discernere Attributi svantaggioli, ne mancamenti : così ben sa dipingere Amor nostro col suo adulator pennello noi a noi stessi . Viene uno, e si mette a farci conoscere, che abbiamo operato alla balorda in quella tal congiuntura; che c'inganniamo in quell'altra , eche la fentenza da noi tenuta in un Confulto, in un Libro, in un affare, è falla e dannosa . Allora diam nelle smanie , perche costul ci niega quell'Ingegno; e quella Avvedutezza, che noi pure miriamo concatenata coll' Idea di noi medesimi. Non possiam fofferire chi vuol gualtare e correggere un Idolo a noi si caro, e ridurre quel ritratto più fomigliante al vero; con fafci icorgere, falso effere, che abbiamo tanta penetrazion di Mente, tanta Letteratura, come ci fiam figurati , perche sedotti dall' Amore di noi fteffi . Può ftenderfi questa vantaggiosa Idea a tutte le nostre azioni, a i nostri genj, a quel che pollediamo, a quel che pretendiamo e speriamo. Certamente non si può dire, che caro Idolo sia quel della Gloria ne'Letterati, e in molti Guerrieri. Idolo, che li sprona agrandi fatiche, e li cspone a tanti pericoli . Similmente offervate , che amabile, che specioso oggetto sia nella Fantafia di alcuni un Cappello Cardinalizio, o altro posto affai cospicuo, per cui si credono di avere il meriro, e tengono giustizia il conseguirlo. Se poi sia caro ad un Amante profano il Ritratto della persona amata, non dirò già dipinto in tela, ma il vivamente impresso nella sua Immaginazione, ve ne saprà dar conto chiunque impiega tempo e pensieri in tale esercizio, purche i Fantasmi , che mettono in festa l' Anima , fieno innocenti ed onesti , ancorche con-

fiftano in mere Immaginazioni, prive affatto, o fin parte di fondamento è foggetto: pure fi può perdonare a chi non si poca spela mena a spaifoi il suo ceivello, e cava l'allegria dalle Commedie della fiu Fantasia, come fi fa, dell'altre,
che si recitano ne Teatti. Ma qualora questi carfrantasimi manchino d'onestà, e possiban incitar
moi a defideri, o ad azioni illecite, ovvero col
passa dalla fantasia ne ragionamenti nostri ci
possino rendere ridicoli, in una parola nuocere
a noi, o ad altri, la Ragion vuole altora, che
l'Anima si guardi, o si liberi da esse, o le rectischi ed emendi.

Oh! s'io trovaffi un tesoro, fra se stesso dice quel tale. E come fe l'aveffe già trovato, ne forma nella fua Fantasia un Idolo, paffando por a considerare i comodi e piaceri, che gliene verrebbero, e fi delizia in questi penfieri. Perdoniamola anche a coftui. Può egli spender meno, per ftare allegro? Così un altro vagheggiando l'Idolo di un utile Matrimonio, e dell'acquifto d'una bella persona, o d'un Uffizio lucrofo, ch'egli spera, fi ringalluzza tutto, e fi fente fcorrere pel cuore un'aura foave, talmente che per un pezzo non invidia i campi Elifi. Saran Sogni di che veglia (e ne fa spesso degli allegri chiunque nonè ipocondriaco, e di umor melanconico) ma Dio fa , fe riusciranno : non importa : Sogni almeno gustofi fon questi; e benche fra lecito a noi il chiamarli brevi Pazzie, pure fi poffono comportar nella buona gente, che converte anche l'ombre in propria contentezza. Si lagnava il Pazzo di Orazio di chi l'avea rimeflo in fanità, perche si vedea tolto il continuato piacere da' Fantalmi del fuo precedente stato. La seiocchezza nostra è ehe talvolta diam corpo a dei vani Fantalmi . e come fe contenedero verità, operiamo poi ien-

DECIMOOUARTO. fenza riflemone in conformità di quefto da noi fabbricato inganno. O pure all'Idee di vori oggetti attacchiamo tante altre Idee fregolate o falfe , che queste poi servono a farci prorompere in errori perniciofit o all' anima', o alla fanità, o alla roba, o a la riputazione nostra, ovvero all' altrui . Anche a'di noftri più d'uno fi può mofrare, che o per aver tanto letto in Libri , o udito perlar da altri del mirabil fegreto del Lapis Philosophorum, creduto bensi da loro difficile a Toprire per le cifre , fotto le quali viene infegnato dagli Adepti, ma nondimeno scopribile, vanno a piantar nella lot Fantafia questo bell' Idolo. Ed oh che Idolo caro, ben degno de lor penfieti, e della lor venerazione, da che per effo fi sperano le due importantissime Arti di tramutare à Metalli ; e di prolungar la vita terrena oltre ai termini confueti ! Ma quello è un Idolo onninamente falfo, è un Fantasma illusorio e seduttote, fabbricato da' foli rapporti de' ciurmatori, e dalla vana avidità della gente troppo credula, la quale poi forna, e spande e spendes, ed altro non acquista per l'ordinario, che povertà , e più d' un incomodo e danno alla Sanicà del fuo corpo. Ne altra prova occorre, che la sperienza stessa; perche dall' un canto de all' Arre di far l'oro tanti e tanti foffero giunti come spacciano i Libri dell' Alchimia, egli è impossibile , che alcun de Principi , e Re non aveffe per amore o per forza efforto questo fegreto, e trasmessolo per ereditalai suoi Discenenti Non sappiamo, onde i Monarchi traggano l'oro, senza ch' io dispiù aggiunga. Dall' altro canto, chi fia vivuto le centinaja d' anni per virtu de decantati Eliffiri, niuno fi mo-

strera con verità, sede non meritando su questo qualche Mercatante d'inganni. Non sal-

GAPITOLO

letebboso gli momini, se renessero falsa quafia si razionevol massima, cioè: Non estera credibile, che chi fa sar l'oro, sia in bisogno si mendicar l'oro altrai, e che costui polsedendo si gran segreto, voglia per poca merceda infegnarlo ad altri. Nella mente e Fantafadell la gente avveduta e saggia non si ferma punto questo di etcevol si, ma fallo e permiciolo Fantasma.

Oltre a ciò fi danno idee fuffiftenti , e ranprelentanti qualche oggetto o nozione vera, ed insieme utile e degna di ftima . Tale e l' Idea dell' Onore, di cui alcuni han sì piena la telta, e la bocca, ancorche per lo più resti loro da imparare ciò, che fignifichi questa parola, e in che consista il vero e falso onore. Egli è desiderabile, che ognun ci ftimi e rifpetti tanto colla voce, che co i fatti, o almeno che non ci sprezzi, o ci faccia ingiuria. E questo è un bene , di cui non fi può negare , che giufia .e lodevole fia l'idea . Ma riscuotere quella rifpetto e fima dalla gente non fi può con ragione fenza un' altra idea , cioè col agurarfi dovuto questo tributo folamente a chi opera fecundo la virgu, ed ha abbortimento ad ogni szione malfatta. Chi fente in-fe tal disposizione, ha un' idea vera e giulta dall'onore . e benche nell'efterno mancaffe alla gente la ftima; che gli edivuta , pure son lafcia per quefte d'effere degne d'onore, perche nell'interno fuo ne ha il vero fondamento. Al contrario di certi altri, che efigono la stima, e l'onore esterno, quando pel medefimo tempo fanno azioni , che meritano censura e sprezzo. Non è già regolarmente lesito per quelto di perdere il riipetto a i viziofi ftest ; ma ciò non oftante non laicia la falfa idea dell'onore in certuni di produrre de i mali effetti, perche diventano superbi, pun-

tigliofi, ed efattori d'ogni menoma convenienza con attaccar liti per cofe e parole, alle quali non bada chi è Saggio e Virtuolo, e pure tanto più d'essi è maritevole d'ogni stima e riguardo. Abbondano poi le persone; che non si laciano punto affascinare dall'idolo della propria Bellezza, perche fanno accoppiarlo e temperarlo colle idea della Viren , cioè di una Bellezza superiore all' altra Ma non ne mancano di quelle, nella Fantafia delle quali troppo è dominante quest'idolo si vistoso. Voi perciò miratein este, non già quell'alterigiadiscreta e perdonabile; che merita piuttoffo il lodevol nome di contegno, atto a tenere in freno e rispetto la temerità de 1 tentatori; ma quella bensi, che propriamente fi appella superbia ed Alterigia, per cui si credono tante regine, e si paoneggiano per avere ,o faper sempre più accrescere gli adoratori. Se poi queste regine sieno mai capaci di qualche viltà ; io non saprei dire . La vanità per altro non è male delle iole femmine, e paffa molto bene anche nell'altro fesso;

Sarebbe pertanto da desiderere, che noi prima di affezionarci a certi Fantasmi ; provenienti in nol o per via delle Senfazioni; per lavorio della nostra mente; potessimo e sapessimo ben esaminare la verità, la bontà; le cagioni, e gli effetti; considerando, se abbiano fuffifenza di ragione si o no, e quale influffo postano avere nella teoria de nostri penfieri , desiderj; e passioni . Può essere; che fenza questo etame ci siamo imbarcati, e abbiano sl fatti Fantasmi co i caratteri delle Passioni loro, aderenti prela radice nella nostra Fantasia. Ciò non ostante è a noi permesto; anzi comandato dalla retta ragione il chiamarli anche dipoi all' ciame, per liberarlene jo per rettificarli . Adifin-

gannarfi potrebbe, e dovrebbe baftare per la genre dozzinale il folo esempio delle persone, conosciute da tutte per faggie, e dotate di migliore intendimento. La Mente nondimeno quella fempre è, che avendo per poca avvertenza, o. per debolezza, o per altri motivi permeflo, o fatto, che si alloghino nella Fantasia delle Ideefalle, o fe non falle in fe fteffe, almenosfigurate per l'accesso d'altre incompetenti Idee : effa, dico, è, a cui tocca di rivangare i contitornando a confiderare più attentamente fe per avventura c'ingannaffimo, o ci foffimo ingannati in accettare o fabbricar quel tale Pantasma, che sue fcita o fveglia in noi quelta o quella gagliarda paffione; e ci fpinge a penfieri; volizioni; edazioni peccaminole e perniciole a persona dotata di ragione, che per l'fittuto di fua natura han da procebrare la propria felicità, e non già P Infelicità . Baftera qui un esempio folo il Giuoco e uno degli eccessi e malori, forfe più familiare, o certamente più universalene tempi noffri , che ne precedenti . Se talun prendeffe ad esaminare 'alla varietà de' Giuochi, è più che li pratica, e'chi li permette, o non li frena, comporrebbe un groffe libro, ma libro, che potreba be dispiacere a i Principi della Terra, edal quale verifimilmente poco o niun fruttofiricaverebe be . Sente una periona parlare del Lotto di Genova, o di Milano, e che con poche monete fi postono cogliere centinaja di scudi. Eccoci immantinente svegliarsi nell' Anima un legreto desiderlo di si bel guadagno. Viene a lapere, che fra centomilla e più persone un certo tale con un ambo o terno felicemente ha colpito, ed ha in mano una bella fomma di danaro, guas dagnato con si poco. Al defiderio s'aggiunge allora la speranza, cioè una passion lusinghiera, che 4.1 i j

### DECIMOQUARTO.

Pembra dire? Se colui è stato si ben savorito dale la fortuna, perché non posto serare anch? lo, perché non prometrermi altrettanto è Ecco ben, sitto il Fantassa di questo giuoco nella Fanrassa, e corteggiato dall' Idolo del guadagno, e della sua possibilità, forse anche da questo della siacilità, perchè l'Amor, proprito è, un grande immaginatore di quello, che noi vos-

semmo. 'S & ... Maggiore eziandio divien la vivacità di questo Fantalma , qualora il lotto sia formato di vasi d'argento, specchi, e somiglianti altri vistosi lavori, che danno forte nell' occhio, e più efficacemente imprimono nel cerebro la loro immazine, onde poi vien commoffa l'Anima di chi per la fua povertà o per altri motivi fi mette totofto ad amoreggiarne l'originale . Che fa poi quefto Fantasma? Non da pola all! Anima, torna di tanto in tanto davanti alla Mente, e fto per dire , la perseguita pappresentando semper il guadagno poffibile, di manierache quando essa Mente lafci nel sub effere quel caro vigorosofa ntaaima, cede finalmente al fuo impulio, portando la volontà a cercare il danaro occorrente per tentar la fortuna . Questo danaro ( volesse Dio, che non fosse così !) per chi non l'ha , bene spesfo fi cerca coll'impegnare; col rubare, con jicialacquar la pudicizia, o con altri abbominevoli, o troppo dannosi mezzi. Sulla falsacredenza poidi pervenire alla vincita, si bada al fogni, agli auguri, fi ricorre alle superstizioni ; una pazzia maeftra fe ne tira feco dell'altre. Ma non cade in queste reti chi è saggio, ed ha Mente superiore ai brutti Biuochi della Kantafia ; percheo pondera ful principio gl'inganni afcofi fotto la bella apparenza de' Giuochi: o pure se nel principio non ha ben efaminata l'Idea d'effi andando innanzi meglio la pefa; tanto che fcorge la vanità de la le fperanze fondate fopra un si ipropolitato azzate. do. Vero è, che il tale ha guadagnato; ma cenrinaja , anzi migliaja ne fono ufciti burlati e colla borfa vota. Si può, è vero, cogliere un Terno, o un pezzo d'argento; ma fecondo le pruove algebraiche effendo quel terno confufo con migliaia di combinazioni inutili, e il biglietto d' un pezzo d'argento mischiato fra migliaja di bia glietti vani : quafi lo stesso è l'esporre in fimili Giuochi il fuo danaro, che l'effer certo di perdetlo. Questo folo efempio fervir pud per farci conofcere la necessità di ben considerare qual influsso. possa avere nelle nostre azioni la nostra Fantafia; per correggerla, fe occorre, offervando come quel Fantaima ci stimola adopere illecite; quell'altro. ad opere nocive alla nostra fanità, all' economia. all'enore : ovvero canti aleri, che ci curbano sì forte rubandoci la Tranquillità dell'Animo, perrimediarvi, se mai si può. Ma perciocche i Fantafmi noftri bene spesso altro non sono , che un" opinione figlia dell'intelletto, e fitta nella Fantafia, o pure vengono accompagnati da qualche opinione, che può e fuol muovere l' Anima nostra avarie operazioni ora lodevoli, ora biafimevoli già s'è derro, quanto utile, e necessario sarebbe il chiamarle ad un rigorofo efame, per efentarci da vari inganni, ne quali tutto di cadiamo ..

# CAPITOLOXV

Della diverfica delle Fantafie.

Cecome nel teatro del mondo noi provistmo tanta diverfità nella diffribuzion de Beni terreni, mirando i alcuni ricchissmi, altri puedio remente forniti d'essi, ed altri poverì o poverissimi: così 43

le stesso avviene della Fantasia, e dell' ingegno, de quali fi offerva ne mortali o abbondante, o mediocre; o scarsa la misura. Tale diversità di Fantasie provviene o dalla natura, oppure dallo studio ed esercizio. Nascono alcuni con una force immaginativa ; la quale ritien faellmente tutto quel che penfano o che apprendono per via de' fenfi , o che vanno immaginana do, e prontamente efibilce poi alla mente quelle immagini, che occerrono pel ragionamento: nel che confifte quella, che col volgo appelliamo Buena memoria . Con altri avara è la natura perchè portano dall'utero materno una Fantafia incapace, se non in tutto, in buona parte almeno delle idee scientifiche ed intellettuali . e per quel che fembra, folamente atta per le idee delle cose sensibili, e queste ancora con difficoltà conferva. Dalla diversità de' cervelli nasce questa differenza. Similmente quando anche fosse eguale la forsa nativa della Fantafia in due persone, pure il maggiore, o minore studio; e la pratica del mondo può rendere l' una superiore all'altra in dovizia d'immagini. Noi abbiam tuttodi fotto gli occhi contadini ed altra fimili gente, nata nelle angustie della povertà : zotica, rozza, dura di cervello; ed altre, che per vivere lungi dal commercio umano, e dallo ftu dio delle lettere, non fon provvedute fe non di quelle fole idee , che convengono all'agricoltura . o ad altre arti Meccaniche, da loro efercitate : All'incontro chi ha fortito dalla natura un cervello ben architetrato, ed in oltre con applicarfi alle scienze ed arti, e col conversare in quello, che fi chiama gran mondo, mette infieme , e ritiene gran copia d'idee; quetti forma nel fuo capo un ricco magazzino , per potere ordinare de lunghi discorfi, ed anche raziocinare; purche fia provTI CAPITOLO

veduto di buon intelletto fulle cole tante intellettuali, che fenfibili. Offerviamo un poco quefia divernità negli Studion delle lettere.

Quattro ichiere d' uomini si possono considedare . Alcuni han provata affai fcarfa verlo di loro de' fuoi doni la natura, avendo fortito una povera Fantafia e Memoria, e quel che è peggio un fiacco Intelletto. Non manca fra questi, che essendosi applicato alle lettere, si fente col tempo in cuore il pizzicore di afpirate alla glorla de letterati, e fi mette a comporre libri. Già il suo nome comparisce alla stampa, e si parla di lui ne' Giornali de' Letterati . Che fon pol questi libri? Cataloghi, indici . pezzi di libri, e materiali altrui, cioè Centoni, ed Erudizioni indigelte; e quand'anche fieno infilzate con ordine le cole, pure scompagnate da rifleffioni foprala verità o probabilità d'effe, riducendosi tutto il loro sapere a saper copiare quel che altri han detto. Anche questi son libri, ma libri ordinariamente destinati per la gente dozzinale, e che non entrano nelle librerie dei veri dotti, o ie v' entrano, fieno pur fieuri di dormir ivi quietamente coperti di polvere, fenza effere mai maneggiati dalle lor mani. Diffi, ordinariamente, perchè possono darsi di questi lavori, appellati fatiche più tosto di schiena, che d'ingegno, i quali per effere utili con risparmiare la fatica agli altri di cercar quà, e là notizie e dottrine ivi da un foloammassate, meritano certo che ognan resti obbligato alla fatica e penna di quegli autori. La feconda schiera è dei ricchi di Fantasia, poveridi intelletto. Hanno costoro letto molto, molto ancora ritenuto; e la vivace ed agile lor Fantalia è pronta a somministrar Idee e parole al loro ragionamenti, e vaghezza al loro libri. Bel-

153

la figura, che ordinariamente fan costoro nelle convertazioni con raccontar cafi feguiti, dipignere vivamente gli avvenimenti delle cole, e i coflumi altrui; hanno anche, tanto d'Indegno da dilertarvi, con facezie, arguzie, fatirette guftofe, e talvolta ancora troppo pungenti. Ma in fine pelatene ben attentamente le forze, esaminate i lor discorfi, trovere te, che sono ingegni superficiali. Noi fogliamo appellarli begl' Ingegni a differenza de' buoni, e folidi Ingegni. Vi daranno effi certamente piacere, ma non v'istruiranno; parleran di tutto, ma fenza faper giudicar rettamente delle cole. Noi troviamo Libri tempestati di versi d' Autori Latini, o Volgari, carichi di Scrittori antichi d' ogni genere, senza ne pur dare talvolta alla povera gente le traduzion de i Greci. La gran lettura, la fortunata Memoria affifte loro per formar fomiglianti giardini d' Erudizione , che certamente danno forte nell' occhio, e può effere, che contengono cole rare, e formino anche un tutto degno di grande stima. E pure quanti di questi Libri ci sono, dove poco apparisce di buon raziocinio, di faggia Critica, di giudiziose considerazioni! Mancando questo, manca il meglio de' Libri . La fantafia feconda di tali Scrittori vi avrà messa sotto l'occhio una gran varietà di cole , e belle dipinture troverete certo ne' loro racconti . Ma fe non v' inverviene il Giudizio, fe non fi fa fentire in tante Erudizioni il Filosofo, che fa, per quanto, si può discernere l'apparenza dalla Softanza, il Vero dal Fallo, il Certo dall'. Incerto, il Giufto dall' Ingiufto, il Bello dal Brutto: conchiudete, che ivi manca il pregio principale de'Libri.

E'composta la terza schiera di persone, nelle quali col vigor della Mente, o sia dell'Intelletto sta

Ma accoppiata poca Memmoria, e meschina Fantafia . D'ordinario coftoro portano un Ingegno cupo, atto folo a meditar fulle cofe , ravidi pofcia mell'aspetto, gente di poche parole, e che nelle converfazioni non v'edubbio che levino mai la mano ad altri per volere il pulpito i feria quafi fempre, e più inclinati alla malinconia che all' allegria, ameran certo, chi fi faccia ridere, ma non fapran contracambiarli. Diffi d' ordinario, perche anche di questi rali ne troviamo, che alle occasioni fon buoni Compagnoni; ne la cedono a veruno in allegria e facezie . Si figurano alcu. ni , che lo ftudio delle Matematiche , ficcome quel che richiede una foda medicazione, ed aftrazione dalle cofe mareriali , renda i fuoi alunni aftratti . fempre cogitabondi, e inettia i pubblici, e priwatt, affari. E pure la sperienza è in contrario , trovandofi eccellenti Matematici allegri, e di giovial conversazione, ed atti più ancora di moltiffimi altri a i pubblici ufizi le alle private faccende , ad anche eccellenti Poeti . Per tali ho conofeintoio il P. Tommafo Ceva, il P. Abate Grandi , Eustachio Manfredi , e l' Abare Antonio Conti, ftimatiffimi, e chiariffimi Amici miei. Ora pud effere, che queste Menti peripicaci, se prendono a formar, Libri, non abbiano la forruna di piacere a chiunque vuol imparare fenza fatica d' applicazione, o fi pafce, unicamenti di fioretti d' Efudizione; perche ivi fi truovono fotamente dottrine alte, profondi penfieri, ne vi comparirà l'ornato di fentimenti e pali preli da i Poeti, e dagli Scrittori antichi o moderni Contuteocidi nelle bilance de Saggi Opere tali, purche giudiziolamente composte con sode riffessioni. e quelte con bella chrarezza esposte ( perche il pregio della chierezza è un ingrediente necefDECIMOQUINTO.

ceffario a tutti i parti dell'ingegno ( meriteran tempre plauso fingolare. Non faran fatte, è vero, per dilettare l' altrui Fantasia, ma poeranno ben pascere l'intelletto, e recar profitto maggiore. Finalmente la quarta schiera edi coloro, che han forcito dalla navura un iutelletto penetrante, e infieme una gran felicità di Fantasia . Rari certamente son questi; nulladimeno non pochi ne produffe negli antichi tempi la Grecia, e Roma Pagana. Si ammirano ancora questi due pregi in alcuni de fanti padri , e negli e ultimi fecoli noftri , per effere riforite le lettere , fi fon veduti affaiffimi di fimili ingegni!, che faranno l'ammirazion de posteri ; ed altri viventi ne può mostrare anche la nostra medesima età. Felice, chi sa faviamente e fondatamente raziocinar fulle cofe , e nello stempo abbellire i ragionamenti suoi col vago dell'erudizione, e co i colori d' un bello, file , a lui prestati dalla Fantaha feconda e vivace. Se ingegnoso è il loro parlare, tanto più farà atto a dilettare. Purchè nondimeno i ler libri giungano ad istruire colla fodezza delle dottrine, ed ingegnofi, e maestri del vero sieno i loro trattati , poco in fine importa le non dicono ancora con ingegno le cose . Riesce anche più alla portata del popelo lo stile limpido , e dotato d' una naturale beltà, senza ricorrere all' ajuro de' belletti.

Daquanco fin qui ho detto può raccogliere effere un bel dono della natura una vigorola Fantafia, che ritenga facilmente ciò, che a lei van paportando i fenfi in leggere, in afcoltare, in praticare il mondo, e quello ancora, che venga portato in effit dalla meditazion dell'intelletto, a cui effa della natura ferva edipritatrice, per-

che altrimenti può effa più nuocere, che giovare ai Mortali. Di ciò parleremo più abbasso. Intanto mi fia lecito di dire che più degli altri abbifogna di Fantalia chi vuol metterli a fare il Poeta o il Dipintore . Sorelle postono chiamarsi quefte due Arti. La Pittura e una Poesia fatta con colori; la Poesia una Pittura fatta con pa-

muta Poesis Dicitur hac; Pictura loquens solet illa vocari Il fapere un Poeta ben immaginare, e ben dipignere qualche oggetto, qualche azione, vien dalla fua vivace Fantafia; ed è accolto con plaufo e diletto , perche fel merita l'industria d'ogni Arte, che sa imitar con persezione le fatture della natura. Vero è nondimeno, che a formar l'eccellente Poeta non basta la sola Fantasia : Si ricerca in oltre l'ingegno, fi richede il fapere, cioè due altri nobili ingredienti, che dipendono dal' buon intelletto de dallo fludio dell' arti , e delle scienze. Pub la Fantasia tola diletare; ma per attestato de Saggi il Poeta, che aspira a primi gradi, ha anche da integnare, ha da istruire, cide ha da recare utilità al pubblico, fia colle azioni de fuoi perfohaggi, sia coi costumi, o pure ne ragionamenti fuol, o de' Tuoi attori. I Poeti. che portano in fiera sole belle parole, e non anche cofe fostanziose, sono alberi pieni di foglie e frafche, e privi di frutti; e di quefti altimi più che dei primi noi andiamo in traccia. Similmente può ben l'ingegno in componimenti Lirici, che ordinariamente non han gran corpo, pro. durre delle belle riflessioni, e delle sublimi dottrine ; ma non vi credeste per questo , che riuscisse eccellente il lavoro, quando non vi concorra il pennello Poetico, che prendendo colori

# DECIMOQUINTO.

dalla Fantaba, vagamente vesta quegli alti concetti, e sappia dipingere con Idee sensibili I astrufo; e fottile delle dottrine. Cosi han fatto F più accreditati fra gli antichi e moderni Poel ti . Maggiore è poi il bisogno della Fantasia ne Poemi maggiori, cioè nell' Epopeja, Tragedia, e Commedia, perche principalmente da effa di pende l'Invenzione, o sia l'orditura di tutta la rela, che è il miglior di tali Poemi, ed anche il più difficile. Sarà preso dalla Storia, o put finto affatto il foggetto di un Poema. Convien ricorrere al ricco arienale della Fantafia, che gli somministra personaggi ideali o pur veri ma con ideati coftumi, azioni, e fentimenti estaggerifce avvenimenti maravigliofi, intrecci incontri, e mutazioni inaipettate d'azioni, tutte ben congegnate, e tutte poscla espresse con vago ftile Poetico, figlio anche effo della Fantafia, tenendo in tal materia fempre attento, e dilectato col mirabile e colla novità il Let. tore in a se forteran fire a la confifte

Offervate Omero, Vergilio, T' Ariofto, Il Tal. fo, ed anche nel fuo genere la Secchia del Tal. foni . Che varietà di cofe ! che avventure curie. fe l'una dietro alle alera !E turre con qualche aria di verifimile : che quefto ancora è importan, te ai bei Poemi. Il Risciardetto del Forteguer. ro, che negli anni addietto utci alla Tuce, ha dei pezzi egregi. Ma quell'ingegno, ch'era cal pace di formare un magistral lavoro, perdappoc. caggine, credo io, cioè per non voler implegate più penfieri e lima, ci diede un Poema, a cui presto è mancato il plauso, a cagion di molte strabocchevoli immaginazioni , e inette finzioni le quali non possono mai dilettare chi è avvez. 20 a cibi migliori . Altretranto è da dire del. la Tragedia e: Commedia? per le quali bifo-

gna che il Poeta truovi nella Storia, o pur fabbrichi nella fua Fantasia un'azione ben intrecclata di magnifiche avventure e peripezie nella prima, e di curtofe e popolari nella feconda 1-Tocca pol all'Ingegno il far ben parlare i Perfonaggj nella maniera conforme a i lor coftumi; e alla lor condizione, con figurarfi fempre il carattere più vistofo di quel fentiment le di quelle frasi e parole; che convengono nel suo genere al principe, al mercante, al fervo, all' innamorato, al furbo, al Geffo, e fimili: Ma-non già lasciar la briglia all' ingegno, ne parlare in maniera, che solamente la gente dotta possa intendere . Non faranno mai belle Prediche, ne Tragedie, fatte per effere recitate al pubblico, se almeno il mezzano popolo; che forma il più dell'uditorio, non può capire ciò, che il Predicatore, o il Poeta ha voluto dire. Convien badare al documento di Quintilia, no, in quale parlando degli Oratori ferive : A corruptissimo quoque poetarum Figuras seu Translationes mutuamur, tum demum inveniofi scilicet, fi ad intelligendos opus fit ingenio. Felicifimo era l'Ingegno di Pier-Jacopo Martelli ; ma egli volea troppo mostrarlo nelle sue Tragedie, molte delle quali perciò, quantunque si belle da leggere; non possono già sperare gran forcuna poste in iscena . A formar dunque l' eccellente Poeta des principalmente concorrere la Fantasia vivace e seconda d'immagini . Truovansi ancora de' Poeti in Profa, e questi sono i compositori de Romanzi, alla fabbrica de' quali necessaria sopra tutto è la fecondità della Fantasia per idear curiosi avvenimenti, impensati viluppi, e peripezie delle azioni umane. V ha di questi Romanzi interamente confiftenti in argomenti finti, ed altri composti par te di fatti Iltorici, e parte di finti, cioè Prodottà

DECIMOQUINTO.

dalla Fantafia. Alcuni compariscono atti fola? mente a dilettar chi pieno d'ozio vuol pure impiegar qualche tempo in leggere di quelle gustofe, ma falfe invenzioni, che d'ordinario a nulla possono giovare, e solamente possono nuocere alla fconfigliata Gioventa. Ve ne ha poi degli altri, atti anche ad infegnare il vero e il buono con quelle favole, merce de faggi averrimentiche vi aggiunge l'intelletto, e dell'effere quelle steffe favole inventate per istruire. Finalmente noi proviamo nello stesso commercio degli altri udmini, che forza abbia, e che piacer dia chi fia provveduto di una vivace Fantafia. Udite alcuni, che vi descrivono un cato teguito, con rappresentarvi le persone in quell'atto le lor parole, i colori del volto, i movimenti, e fino i gesti : tutti effetti di quella Fantasia , che ba ben ritenuto ogni circoftanza di quella azione, Pare allora a voi di trovarvi prefente a quella lite , burla , maritaggio , difgrazia , e altre smili avventure; tanto bene è dipinto quel fatto. Riesce a maraviglia nella steffa maniera il Poeta. che sa vivacemente immaginar gli avvenimenti o veri o finti, e come li miraffe con gli occhi propri, ne fa la descrizion circostanziata, in maniera che ne provate quello fteffo diletto, o movimento interno, come fe li vedeste dipinti in un quadro da Tiziano , da Rafaello , dal Correggio, o da altri infigni l'ittori. Ma perchè di questo affare ho io parlato affai nel mio Trattato della perfetta Poefia, basti questo poco intorno alla Fantafia de' Poeti . Meriterebbe qui ancot quella de' Pittori, ch' io ne diceffi qualche cofa; Ma rimetto i lettori a quanto ne è per dire . e magistralmente dirà l'Abate Antonio Conti. che col pennello Poetico sa anche comparire valente Pittore.

#### 160

# CAPITOLO XVI

se Della Fantafia de Filosofi.

satisfied of a ton TON vi credefte, the i foli Poeti ed oratori per dilettare, o per iltruire ,oper per-Suadere, faceffero buon ufo delle merci della Fantafia: Anche i Filosofi talvolta , per non dir benespetto, ricorrono a quel medesimo fondaco , per fabbricar opinioni nel valto regno della loro scienza. Certo è, che le opinioni sono parti dell' intelletto noftro, o d'altreit, perche afferzioni formate dalla nostra meditazione o pure a noi comunicate da altrui col libri, e colla viva voce . Allorche la Mente non pho raggiugnere la verità e certezza delle cofe fis fiche, o metafifiche, o morali (il che ben fovente accade) ella merre il fue frudio in raccogliere quello, che ha maggiore apparenza di verità, chiamato da noi verifimila e probabile i Si fatte afferzioni, fondate topra delle permeffe non tutte certe, ma che fembrano accoftarfi ora più, ora meno alla verità, portano nome di opinioni; mercatanzia, di cui il Mondo de pies. no, ed ognan di noi he ben guernita la propria Fancasia. Alcune di queste unicamente ferwono ad instruired if meglio, che si può, dell' efiltenza, effenza, principi, cagioni, ed effet, ti delle innumerabili creature componenti l'univerie. Aitre hanno per mira il dirigere le moftre azioni per la buona condotta della vita, per la fanità del corpe, o pel faggio ed ordinato governo dell'umana focietà. Dobbiam dunque diftinguere nella filolofia due differenti fora ta di cognizioni, cioè altro effere il fapere, alero l' immaginare . Il fapere, che feienza ancer -AD

DECIMOSESTO.

ra fi appella, viene da principj-certi, fondati fulla chiara evidenza delle cose, e dal rettoraziocinio, per cui da una indubitata notizia altre si deducono di eguale certezza. All'incontro l'immaginare è bensì lavoro della mente, ma v'interviene anche la Fantasia . Medita un trafficante qualche negozio, che può recargli gran lucro . Chiama perciò in rivista le immagini concernenti quel determinato oggetto, o esistenti già nella Fantalia, o formate allora da lui, cioè gli ascidenti favorevoli, gli ostacoli, e i periceli, e i mezzi, che possono guidare al guadagno o alla perdita, e scegliendo dopolungo scandaglio ciò, che sembra a lui più probabile, immagina qual esito si possa promettere di quell'affare. Così egli va trattando di cosa, ch'èper essere, ma che non sa, se poi sarà a misura de suoi desideri. Altrestranto sa non rade volte anche il Filosofo per ispiegar le cose, che realmente iono, ma non intende, come fieno. Giacche indagando i principi, le cagioni, le maniere, le relazioni ec. di tante cose o materiali o Intellettuali, fcorge, che mancano a lui, ead altri ancora, cannocchiali, e microscopi per iscoprire il vero e certo d'esse: passa a maneggiar le immagini della probabilità e verifimiglianza tanto che compone una fabbrica, che può forse rappresentare il vero, ma che non va esente dal pericolo d'effer fondata ful fallo. Se non può giungere ad intendere e mostrare, come sieno effettivamente le cose, immagina almeno, come potrebbono, e dovrebbono effere . Ideare ed immaginare fignifica appunto il prendere materiali dalla Fantasia, che poi la mente va maneggiando in maniera che ne rifulta un edifizio nuovo. Per conseguente ogni fiftema ed ipotefi altro non è, che un'immaginazione, in cui ha parte ora più, ora meno anche la Fantasia, se pure non li vuol taluno appellare manifatture propriamente spettantia que-

sta potenza.

Dello stesso calibro non sono, benchè nella fteffa guifa formati , i Siftemi de' Filosofi . Si ben concertati compariscono alcuni d'essi, che si softentano forte contro tutte le opposizioni , spiegandofi col supposto d'effi adeguatamente tutti i fenomeni ed effetti di quella tale materia . Altri poi fon tanto battuti dalla sperienza contraria, o dal raziocinio, che in fine si trovano confinati nella region de' fogni, e fvaniscono . E certo non mancano alla filosofia i suoi visionari e chimerici artefici, fabbricanti di pianta castelli in aria al pari dell' Ariofto, e degli altri romanzieri e poeti . Tale comparve a' fuei tempi Tommalo Burnet colla fua teoria facta della Terra; per tacer d'altri fuoi pari. Non fono già da chiamar tali coloro, che edificano ingegnofi filtemi, affiltiti da buone ragioni di verifimiglianza; ancorche posti dipoi alla coppella fi scuoprano insuffittenti, o almen troppo arbitrari, Ognun fa , con che franchezza Aristotele el suoi seguaci una volta parlassere de" cieli , della lor divisione , delle lor qualità , e delle varie sfere. Sa quanto tempo fia stato in voga il fistema di Tolomeo, a cui con più fortuna e probabilità è succeduto presso tutti gli Astronomi quel di Copernico, conosciuto in parte anche dagli antichi, siccome abbiamo da Ariflotele, Plutarco, e Cicerone, e poi accennato dal Cardinale Niccolo di Guia . I Vortici dell'acutissimo Descartes, non si può negare , con grande ingegno furono ideati, ed han regnato un pezzo. Scemati poi di credito voglia Dio, the non muojano in fine allo spedale . Cosi l'attrazione de corpi, quantunque dal celebre Nevyton fiancheggiata con forti ragioni, e propostă con molta modestia, pure plù contradditto-

DECIMOSESTO. 163

ri ha trovato finora, che lodatori. E nuova forse ne pure è da dire, perche prima di lui anche il Gassendo nella sua fisica, ove tratta della gravità, inclinò adammettere l'attrazion nella terra. Oltre a questi parimente il famoso Leibnizio, che tanto facile e felice era, in fabbricar fiftemi , non ha già provata la medefima felicità in persuaderli ad altri. Ed ecco come gli nomini grandi, per mancanza di nozioni certe delle cose vanno fantasticando, e credono impresa gloriosa d'idear, colla lor Fantafia ciò ; che verifimilmente effere potrebbe o dovrebbe, giacche di pià, o di meglio sperar non si può . Di si fatti sistemi, molti dei quali si possono chiamate con Santo Agostino magna magnorum Doctorum deliramenta; e di simili paradossi, e particolari opininoi, noi ne incontriamo in tutto il regno della letteratura, e chiunque ha conficcata nel fuo capo, cloè nella sua Fantasia, una di queste opinioni, a tenore poi d'esse va pensando, e ne forma quasi uno stabile principio d'altre cognizioni . Molte d' este sogliono aver voga, finattantoche venga un altro, che ne proponga una diversa, o contraria con architettura migliore. La conclusione nondimeno è, che niun fistema, niuna opinione può noi condurre alla certezza della verità; e le l' intelletto nostro fi appaga talvolta anche di queste apparenze del vero, fa come il povero, che veste e mangia come può, ma non come vorrebbe . a .

Ora finche i sistemi e lavori della Mente nostra consistono in mere speculazioni, o per dir meglio immaginazioni; dalle quali niun pregadizio e danno può provvenire alla religione, o alla fanità, o alla felicità e quiete della repubblica, sono esti da comportare, e sovente ancora da lodare. Nonmanciano certamente saggi, a quali sembrano un perdizione della comportare ancora da lodare.

#### DETIMOSES TO.

te cole superiori all'intendimento nostro. Pet altro quando un listema sia così saggiamente, architterito, che niuna contraddizione, involva, e possa loddisfare a tutti i senomeni ed effetti della cosa propossa la discontradizione di lode l'ingegnisso inventore.

E non è già paffata la voglia di fantalticare anche nella Teologia; trovandofi possessori di quefa scienza, che si mettono a ventilare nella loro immaginativa gli arcani astrusi della grazia di Dio; e come vedessero co propri occhi le tele ordite da chi ci ha formati, francamente ideano vari decreti nella mente divina, e vi fan dire le maniere tenute dall'inneffabil sua sapienza, tanto nel creare le cose quanto nel muoverle e mutarle. Ognun fi perfuade d' aver col suo immaginario fistema colpito nel vero. Ma che così non fia, fi può argomentar da tante guerre letterarie ; che durano nelle scuole , ed han ciera di non aver da finire giammai : cotanto ci affezioniamo alle nostre immaginazioni ed, invenzioni , con giugnere fino a tenerle e ipac. ciarle per iscoperte indubitate della Verità : Suum cuique pulchrum eft ! Deh ! perche mai non si conchiude in fine ; che più ne fa in quelle sì scure quistioni l'umile ignorante, il quale si riposa nell'adorabil sapienaa; bontà , e fedeltà di Dio , che governa il tutto con infinita rettitudine e fuavità; e conoscendo la povertà ed infermità di noi fue fievoli Greature, non ceffa mai di amarci , nè ci condannerà se non per colpa nostra; e si pregia in volere, che la Misericordia sua vada di sopra al giudizio suo ? A noi dee bastare , che se ione oscure molte caie , proposte a noi da credersi ; della Divinità e di vari Misteri della Religione, sono ben chiare le regole principali del retto vivere, e le LegDECIMOSESTO. 167

nati di sapere. Abbiam pur troppo veduto nascere anche a'di nostri gran copia di sognatori e visionari non solamente nella Filosofia, ma anche nella Teologia . I troppi ceppi all' umano ingegno certamente producono dei mali effetti ; ma non v'è paragone co' difordini , che provengono dagl' ingegni lasciati affarto senza freno, e che erovano pol nella lor Fantafia tutto quel che defiderano; e'in vece di accomodare i lor penfieri al Mondo, vogliono che Dio e il Mondo s'accomodi ai lor pensieri, o sia alle loro immaginazioni. La stessa Metafisica , che pure è scienza nobilissima, si vede alle volte portata a tante astrazioni e sottigliezze, proposte con cifre tali , cioè con termini sì aftrufi , che fembrang non diro lavorieri fatti nelle nuvole ( il che in fine poco importa ) ma lavorieri, che bene intefi ed esaminati, d'empie consequenze si scorgono fecondi .

Chieggo licenza da'Signori : Medici per poter dire, che anch'effi più di quel che fi crede, fanno de' belli a grandi edifizi nel vasto paese della Fantasia. A riserva di quel che loro ha insegnat to l'occhio colla scorta della Notomia e Chirurgia, e si sa con certezza; ed eccettuati ancora i loro utili infegnamenti per confervar colla dieta la fanità; poco ci resta del capitale del loro saper curativo de' mali , che non sia fondato sopra l'immaginazione, allorchè entrano nella pratica della lor arte, arte per altro degna di tanto onore . Abbondavano una volta i sistemi in queste professioni , e la nostra età ne pur essa ne è priva ; disputandos tanto delle febbri ,della digestione, del salasso, delle cagioni de diversi mali , e della virtu de medicamenti. Se volete delle belle ed erudite lezioni di medicina , le troverete fenza fatica ne' libri , nelle

Cattedre , e al letto de' poveri Infermi : Ma quanto è poi diverso il destino della pratica di quelle erudite Teorie ! Quando guariscono gl' infermi , fe ne eccettuate gli effetti della China China , rade volte vi potranno effi Medici dire , fe le forze della natura , o pur quella del for recipe abbia atterrato quel malore, e restituita la fanità a chi in loro confida. E ciò perche bene spesso non già scuoprono nell'interno troppo scuro de fluidi e solidi del corpo umano le cagioni e le mine de'mali, ne'quali preciloficaro rimedio s'abbia da applicare alla sconcertata armonia di questa mirabil macchina, e molto meno allorche fi tratta di mali affai gravi . Tutto quel dunque, che vien praticato da non pochi medici si riduce a peicar nella propria Fantasia ciò, che potrebbe effere, e ciò che potrebbe giovare, preicrivendo poi que medicamenti, che fon creduti più propri, ma che per lo più han fondata la loro efficacia e virtà nella fola medefima immaginazione, è che per disavventura talvolta a nulla fervono, o le giovano per un effetto possono poi nuocere per un altro . Il peggio è ( e bisogna pur confessarlo , perche ne pur lo niegano gli stessi medici finceri ) che l' arte loro instituita per guarire i mortali da questo o da quel male, può disavvedutamente liberarli da tutti-con abbreviar la vita di chi forse senza di loro l'avrebbe prolungata. Alcuni abborrifcono affatto il falaffo , altri l' efercitano tanto, che svenano le persone. Forse i primi non falvano chi potea guarire ; forfe gli altri fan perire chi sarebbe ancor vivo . Però è da pregar Dio, che ad ognun di noi tocchi alcuno di que'prudenti medici, de'quali ogni Città fuole averne più d'uno , che sanno secondar la natura, e non già imbrogliarla o snervarla cui lor

lor medicamenti e falassi, di modo che l'ajutino; fe è poffibile, a riforpere: giacche ninno di noi ha da pretendere di vivere fulla Terra per de i Secoli, effendo impoltura lo spacciar segreti per questo, e pazzia il prestarvi fede . Il Medico Francese Pecquet, celebre per aleune scoperte di Notomia, era sì ghiotto dell' Acque di Vita o fia Vite, che non folo puzzava sempre a cagiond'esfa, ma la predicava agliamici per un rimedio contro tutti i mali. Volete altro? Queft' Acqua di Vita ( che così la chiamano i Francesi) per lui si converti in un' Acqua di Morte; e lo stesso suol anche accadere a tanti altri bevitori di questo dolceveleno. Egli affretto a se stesso il fine de'suoi giorni, e furono poi trovate le viscere sue come bruciate dal fuoco liquido d'esso liquore. Un Medico, che ha faputo ammazzar fe stesso, dubiterel forte io, che avelse mandato più d'uno innanzi a fe all'altra vita. Non mancano Libri composti da i Medici stess in discredito della lor professione, e maffimamente l'Opera dell'Italiano Leonardo da Capoa; e quella di Gedeone Harveo Ingiese de vanitatibus , dolis , In mendaciis Medicorum . Ma in que'Libri non fon compresi i Medici saggi , e studiosi della lor nobil Arte , i quali poisono ajutar ne' morbi la Natura; e quando anche ajua tar non la possano; almeno fanno di non poterla nuocere .

#### CAPITOLO XVII.

Del commercio dell' Anima col Corpo, e della Concupiscenza dell' Uomo.

E Siendo formato l'Uomo di due si diverse son fianze, cioè dell'Anima ragionevole, indivifibile, e puro Spiriro immateriale; e del Corpo, cioè

cioè di una macchina artifiziofa, tutta di materia divisibile : i Filosofi , che conescono il commercio quotidiano, che passa fra questi due Componenti finche ftanno infieme uniti , fi metrono poi curiofamente a cercare, come questa materia organizzata muoya l'Anima, e vicendevolmente l'Anima muova il Corpo, Che un Corpo messo in moro partecipi questo suo movimento ad un altro Corpo, non è sì facile ad insendere. Tuttavia fi va fufficientemente spiegando in considerar le Leggi e forze della Meccanica. Ma che un Corpo muova uno Spirito, che non ha parti ; e che uno Spirito dia moto ad un Corpo, che ha una natural quiete e refiftenza, non fi fa intenderne la maniera, e tuttavia sì fatta quiltione è sicuta. Hanno gli Aristotelici immaginato un Infusse Fisca fra l'Anima e il Corpo. Meglio fasto. eredette il Descartes di ricorrere qui alla Divinità figurandofi, che la Volontà di Dio intergenga in forma particolare a qual fi voglia movimento fra il Corpo e l' Anima, rifondendo percio in Dio, e non già in noi , la forza motrice di questi due Principi E questo fi nomina il GRema delle cagioni Occasionali, che il Padre Malebranche fottilizzando accrebbe con immaginare, che noi miriamo nello stesso Dio le Idee delle cose .. Venne il Leibnizio: che rigettati questi due Sistemi, invento quello dell' Armonia prefiabilità , con figurarfi, che formandofi pensieri nell'Anima da lui chiamata Automa (pirituale, nel medefimo punto, fi facciano de' movimenti nel Corpo, non per alcuno impulso dell' una Sostanza sull'altra, ma per la determinazion precedente di questa Armonia già stabilta dal divino Artefice nel principio,e fin dalla creazione del Mondo. Qual di questi tre Sistemi fia de perferire, non è qui luogo di cercarlo. Forte niund' effi può appagare. Contra del primo han

fulcitate i Moderni tante difficoltà . che oggidi non ha più ipaccio . Quello del Defcartes, vien creduto, come diceano gli Antichi, Deus in machina, essendo facile ad ognano l'immaginar Dio a dirittura operante ciò, che noi non fappiamo spiegare negli arcanidella natura. L'armonia poi preslabilità del Leibnizio ha trovato tanti contradittori , pretendenti infino , che con effa fi tolga la libertà dell'arbitio, e ti cada nel baratro dell' empio Spinofa, che lo stesso Wolfio , gran fetcatore del Leibnizio , non's' è attentato di profeifar chiaramente un tal fiftema , ancorche aitri creda, aver egli con termini equivalenti iniegnata la fentenza medefima;

Qui a me altro non appartiene, che di folamente esporre qual funzione ed ufizio abbia la Fantafia nel commercio fra l' Anima ed il Corpo . Si può con ragione appellar la Fantafia la più nobile ed importante parte del corpo umano? perchè con esta lo spirito nostro tratta continuamente tanto nella veglia, che ne' fogni . Se gli or gani della sensazione portano al cerebro l' Idea: delle cofe materiali, e delle varie modificazioni. azioni , e paffioni tanto de corpi animati , che degl' inanimati, l' Anima tosto apprende quelle Idee . E folendo queste rimaner impresse nella Fantasia , l' Anima poi leggendo in quel libro ; sceglie quelle, che le occorrono pel ragionamento, fa combinarle insieme, può formarne anch' effa delle nuove e delle puramante spirituali, col -raziocinio, coll'astraere, e con altri effetti della fua mirabil potenza . Figuratevi l' Anima stessa fimile ad uno, che sta in luogo alto alla veduta, può offervar tanti e così vari oggetti; ora uno, ora l'altto, che stanno al basso e all'intorno, e i movimenti di questa, o di quella perfona . Tutto ciò che coffui mirerebbe in va-

sto spazio, l'Anima lo rimira in un picciolissimo, che tale è la Fantasia. Noi non facciam riflessione ad uno , che pure dee dirsi mirabil lavoro dell' Arte e della Natura, 'e di cui abbiam l' obbligo a chitutto fece con una fola parola; cioè 'agli Specchi di cristallo, e ad altri Corpi liici, e all' Acqua fleffa, che poffono riflettere la Luce . Se, ad effi fi affaccia qualunque oggetto illuminato, eccoti subito comparire in quello Specchio l'immagine sua colle sue proporzioni e colori ; talvolta al naturale, ovvero ridorta in compendio. Le stesso abbiam glà veduto accadere nella Fantafia ; in cui portata dagli Spiritl de' nervi fenfori fi va ad imprimere un' infinità d'Immagini , delle quali poi fi ferve l' Anima per le funzioni fue leggendo in quello Specchio, tanto più maravigiofo degli Specchi artificiali, perthe in si picciolo fito raccoglie si sterminata copia d'Idee Sensibili ed Intellettuali . Questo è il commercio, che fa l'Anima col Corpo, e lo fa per mezzi naturali , cioè con quegli stromenti , e quelle virtà , che Dio nel fabbricare il Corpo umano , e nel congiungere feco una Softanza di dignità tanto superiore ; come è l' Anima ragione vole , diede all'uno e all'altra , acciocche unitamente , l'uno fervendo, e l' altra comandando, operaffero ciò, che si conviene all' uomo e Dio , che è Intelligenza infinità , nel formar noi ad immagine e fimilitudine fua, conferi ancora all: Anima nostra una particella della Facoltà di pensare, intendere, raziocinate, e far altre azioni competenti folamente ad una fostanza spirituale ed intelligente. Ma niuna necessità par che vi fia di un particolare ajuto d' esso Creatore ai moti dell' Umana Volontà , posto sempre l'ajuto ed influsso universale , per cui Dio conferea le cofe ereate , e concorre a tutti i

movimenti delle Creature animate edinanimate; e noi non dobbiamo senza necessità moltiplicare gli enti . Non si troverà implicanza alcuna in dire, che Dio nel crear le Anlme nostre abbia loro compartito un'intrinseca forza di muovere ad alcune funzioni il corpo, fuo compagno, o fervo che sia, giacche ancor questa è una porzione del privilegio del libero arbitrio, di cui egli I'ha arricchita. E se non intendiamo questa for-22, come ci par d'intendere quella de' corpi mosfi, che muovono gli altri : nè fi toglie la difficoltà con dire, ch'ella fi ferve di alcuni fottilif. fimi spiriti: che importa? Tante altre cose dell' Anima nostra le troviamo scurissime, e pur son vere. Certamente lo steffo Dio è une spirito, e cio non ostante muove a iuo talento i corpi , Oh! si dirà, questo fara da lui colla sua Onnipotenza. Ma si torna a ricordare, ch'egli in volendo formar l'uomo ad immagine e fimilitudine sua, è da credere, che avrà anche compartita una particella della ina potenza alla di lui Anima, tanto per intendere e raziocinare, quanto per comandare al corpo destinato a servirla . Se poi l'Anima comandi a dirittura ai nervi, ovvero eferciti il suo dispotismo per mezzo, della Fantalia, motrice possente del corpo nostro, per la comunicazione, che il cerebro ha col cuore, e con tutti i nervi , nol faprei dire .

Ben fo, che quando vegliame, passa un continuo commercio fra l'Anima e la Fantassa, e s'è auche veduro, che qualora sognatimo, comunicano insieme queste due potenze, ma in maniera diversa. Ora perchè ho detto di lopra, che la consupisenze nos fira ha la sua sede nella Fantassa, convien oraspiera questo. Sidà concupiscenza buona, ed è allorchè desderiamo secondo la retraragione cose natu-

APITOLO.

tali o foprannaturali. Con ragione amfamo il nofiro corpo, i cibi, i comodi della vita, e così discorrendo. Qualora nondimeno si nomina concupifeenza, o fi dice concupifcenza della carne . not intendiamo un male e difetto, che nel prefence flato è in noi, perche combatte bene fpeffo collo fpirito, cioè contro le leggi interne della nostra ragione. Si dee intanto ripetere, che il corpo, o fia la carne, perche materia; non è capace di desiderare . Questo appartiene alla sola Anima, in cui riconosciamo la velenta, e gli appetiti innati, che dovrebbero fempre portarci al bene: ma che per miseria e colpa nostra ci portano anche al male. Sogliono i Filosofi affegnar nell'Anima una parte superiore, ove dicono ftare l'appeifo ragionevole, e l'inferiore, a cui attribuiscono l'appetite senfitivo . Tutte immaginazioni .L' Anima son ha parti , l' Anima è una fostanza semplicissima e indivisibile . La stessa in vigore dela la fua libertà , ora faggiamente elegge e vuole il bene, ed ora,ftoltamente vuole in male, credendolo bene . Ne può la division di appetito insagionevole e fenfitivo dirfi adeguata, perche poffiamo anche appetir le cose sensibili con ragionavole appetito. Come ciò succeda non sarà difficile il chiarirlo , coll'offervare attentamente i movimenti interni del nostro pensare e volere . Allorche i fenfi rapportano alla moltra Fantafia le immagini delle cose sottoposte alla loro giurifdizione , l'Anima non può far di meno di non effere avvisata di quell'oggetto . Imperocche ficcome offervo dopo Epicarmo anche Cicerone nel primo libro delle Tuiculane, e come insegnano altri saggi Filosofi, non è il senso, non è la Fantasia, ma bensi l' Anima', che ode , che vede , che gufta , che odora , che tecca . Se nulla a noi importa l'Idea di quell' ogget-

oggetto, niuna riflession d'ordinario vi facciamo fopra. Ma fe ha qualche menoma attinenza a noi , e a'nostri pensieri , l'Anima per lo più prontamente riflette e giudica, s'effo edilettevole o spiacevole, se vero o falso, se bello obrutto, fe utile o difutile; le giovevole o nocivo : il che facendo, attacca alla fuddetta Idea quell' attributo; ch'effa ha con ragione ; o pur con errore, ravvisato in tale oggette . Perche la bellezza e l'utilità fogliono produrre diletto e piacere, perciò l'Anima facilmente passa ad appetire cioè a desiderare quell'oggetto ; ora con picciolo, ed ora con gran movimento, a proporzion del maggiore o minor piacere ed utilità, che ne può venire , e della maggiore o minor facilità di confeguirlo . Effendo impressa nella Fançasia una tale Idea con gli aggiunti ad effa fatti dal giudizio o retto o erroneo della mente, naturalmente avviene, che ogniqualvolta effe torna davanti al guardo dell'Anima, fi rifveglia fempre l'appetito. Anzi allorche, ficcome altrove abbiam detto , fi fpera dal poffesso di quell' oggetto fenfibile un gran bene ; quefto Fantafina non lascia , per così dire y giammal in pefa l'Anima , tanto che la medefima dal defiderio , che è un volere incoato , paffa al volere affoluto , fe fi tratta di cofa , che fia in mano nostra di fare ed ottenere; o pure a corcar tutti i mezzi per conseguire quel fine . L' Anima è quella , che appetifice , ma non è picciolo l'influsso della Fantasia per muoverla atali appetiti. Un contrario movimento; cioc avversione, o odio , succede poi , se gli oggetti sensibili rapportati all' Anima si scorgono da effa per brutti , o nocivi . Gli Ariflotelici hanno ideata nell' Anima la concupifcibile per li pri-

CARITOLO mi movimenti del piacere , e l'irafcibile per

questi altri dell'avversione .

Ma la teologica concupiscenza abbraccia tutti e due questi contrarj movimenti dell'Anima .E perciocche sappiamo, ch'essa ci sollecita a desideri peccaminofi., ed azioni sconvenevoli alla dignità dell'uomo, ed opposti agl' insegnamenti della religion naturale e rivelata; e pur troppo fengiam tutti entro di noi questo brutto pendio : convien ora volgere gli occhi non meno all'Anima, che alla Fantafia nostra . Secondo el' infegnamenti della fanta Religione che professiamo, nella natura innocente l'Anima, umana, avendo ricevuto da Dio forze grandi , comandava pienamente alla Fantasia; e chiaramente imbevuta dell' onestà delle cose ed azioni, e in oltre spinta dall' inclinazione al iolo vero bene , niune impulso grave fentiva dalle immagini rappresentate dai fenfi. Ma nella natura corrotta è di troppo scemato. il vigor dell' Anima nostra, scemato il conoscimento e l'amore del bene onesto, ed ècresciuto il pendio verso il bene utile e dilettevole che facilmente riconosciamo negli eggetti sensibili, a noi rappresentati dalla Fantasia. Pertanto questa nostra inclinazione alle cofe fensibili, e la feltcità ad appetirle, senza por mente, o senza far cafo, fe ciò che apporta utile o diletto, fia anche onefto, fi chiama concupifcenza; e per vincerla e regolarla, abbiam tutti bifogno dell'ajuto speziale di Dio. Ma benchè la Concupiscenza fia una modificazione o movimento dell' Anima, gran parte nondimeno ha la Fantafia nostra in eccitarla, talmente che ; siccome dicemmo di fopra, si può essa appellare il mantice della concupiscenza viziosa. Qual forza abbiano, cioè qual impulso dieno alla Mente nostra le immagini delDECIMOSETTIMO. 177

le cole fensibili, ove sieno corteggiate dall'attributo di una grande utilità o voluttà corporea , troppe prove ed esempli ne abbiamo. Nè altro son quelle, che il Cristiano chiama tentazioni, fe non l'impulso di queste immagini . Al loro aipetto l' Anima fi mette in agitazione ,e un gaglialdo apperito fi sveglia di ottenere quel dilettevole o lucrofo oggetto; ed accade; che nulla fi penía, se onesta sia ed approvata dalla ragione quella tale azione, ne fe poffa nuocere alla fanità. alla riputazione, o agl'intereffi domestici, ne se fia contraria alla legge di Dio. Equand' anche la mente ecciti queste rifleffioni ed Idee , pure l'appetito gagliardamente commofo va innanzi, e vuole quel creduto bene, ancorche la mente gliei rappresenti per vero male. Etanto più grave riesce l'impulso delle Idee sensibili, se l'abito v'interviene, facendo l'uomo con facilità quello, ch' è usato a sare. Datemi un abituato coi compagni all'osteria, o in possesso di qualche lascivo amore, o dedito al giuoco, al furto, o avvezzo a giudicar male del profimo: bafta che fi prefenti quell'Idea, perche l'appetito corra ad appagarti, ie può. Ma qualor, si tratta di azioni riprovate dalla religione, o dalla retta ragione, chi non fa, niuno effere sculato da colpa o peccato? Perchè essendo sempre in potere dell' Anima il sotpendere l'elezione o sia la volizione per alcoltar la voce della ragione, ed esaminar la risoluzione. che si è per prendere, noi nulla badandovi eleg giam quello, che fi avrebbe a rigettare e vilmendere . Nel che i Giovani , perche forniti molto di Fantasia vivace, e poco di pridenza, son più degli altri esposti a prevaricare con aggravio della lor conscienza davanti a Dio, o con perdita della loro sanicà , o col diffipamento delle los fostanze , e in fine con tirara addoffoil biafimodi tutti i buoni e fag178 C A PITOLO
gi. Vha poi di quelli, che fon fempre Giovanità
tutto il corio della lor vita. Ed ecco il principal de'
mali, che può recar la vivace è focofa Fantafa
all'uomo, che nonifita benin quardia di fe fteffo.

## CAPITOLO XVIII.

Della necessità di ben regelare e corregere la nostra Fantasia, e degli ajuti, che a ciò può prestare la Filosossa razionale.

DEr poco che & consideri l'interna economia dell'uomo, noi troviamo, che i nostri errori 3' hanno da riferire all'intelletto nostre; i peccati alla nostra volontà, e non già alla Fantasia, nè ai fensi. Effendo la Fantasia una facoltà passiva; riceve qualunque Fantasma ed Idea, che in let venga impressa dai fensi e dalla Mente, senza conoscere, se sieno veri o falsi, probabili o improbabili, moralmente buoni o cattivi ; perchè tal difaminae cognizione è riferbata all'Anima, o sia alla Mente stessa. Appresso chiara cosa è , che fra le cose, onde l'universo è composto, infinite d'effe contengono verità e certezza, effendo ridicole in ciò le pretensioni de pirronisti; e di queste abbondano tutte le scienze edarti, che lecitamente e lodevolmente fi ftudiano o fi efereitano dai mortali. Similmente v' ha una innumerabil copia d' altre cose, che non son ristrette nel regno dell'opinione, cioè, che non son certe, ma folamente più o men verifimili e probabili. E finalmente possono trovarsi affaissime nozioni ed opinioni, che son false, non contenendo esse nè pure l'apparenza della verità. Si può dire, che non v'ha arte o scienza, in cui non s'incontrà questa triplice ichiera d'Idee , ne v'è umana Pantalia alcuna , che eltre alle idee certe , ed olice

#### DECIMOTTA VO.

oltre a tante opinioni, non abbia abbracciato, o tutravia non abbracci qualche Idea, che facilmente fi può convincere di fallo. A quefto influfo fpezialmente fono foggetti gl'ignoranti, e però in quefto proposito merita d'effere letto il trattato degli errori popolari, compolio dall'inglele Tommafo Frovvn: Di qualunque forta poli feno le nostre Idee, o venitte per via de'ienif, o procedenti dall'intelletto, l'uomo forma i fuol raziocini, o giulti o fosfitici, è fecondo essi passa ad operate:

Ora per quanto io abbia detto ne' precedenti capitoli i non ho abbastanza fatto conoscere, come necessarlo sia a chiunque ama la sapienza di ben regolare e rettificare, il più che si possa le Idee impresse nella propria Fantasia, per risparmiare a se stesso una gran copia d'errori, di peccati, e di gravi perturbazioni dell'animo suo . Questa è l'importante conclusione dell'operetta. che ora presento ai lettori. Tutto di si compongono libri: dello sterminato lor numero ne èquasi oppressa la repubblica. Ma bisognerebbe metterfi in tefta una verità: cioè, che il cercar tutto quello, che tende a perfezionar l'Animo noftro, ed incamminarci alla virtà, e a procenrare o poco o molto la nostra, o la pubblica utilità e felicità nella forma, che può competete al prefente stato nostro, dovrebbe effere il principale inftituto dell' uomo. Il resto degli studi nol biasimo io già; pure quando sia fatto per sola ostentazion d'ingegno, e nulla ferva al comodo, vantaggio, ed uso della vita umana, può effere o vanità o superfluità. E caso mai che tendesse a fovvertir l'Animo, e maffimamente fe a rendere l'uomo moralmente cattivo, farà un'iniquità degna del comune odio, ed anche di gastigo . A fin dunque di dare un buon fiftema alla no-

M . 2

3 300 Car

fira Fantafia, convien prima mettere in buos fei flo la mente e la volontà nostra, fictome forgenti proprie de nostri errori e peccati. Bea regolate che queste fieno, allora facile è tenere in briglia il vigore della Fantafia, e il non lasciaris trasportar da essa ad azioni indecenti o nocive a noi stessi, e ad altri. E qui fra i molti studi, che possono iervire di medicina alla mente nostra, non proporto se non i tre più importanti e principali, cioè la filosofia razionale, che inlegna a ben pensare e rasiocinare; la filosofia morale, che che ammaeltra per viver bene; e la filosofia cristiana, che è il complimento della sapienza, perchè integna a, vivere bea; ammente anche dopo il corso di questa vita tere, rena.

Quanto alla prima, evidente cosa è, che operando noi a tenore delle Idee, che abbiamo in capo. se queste sono erronee e false, esse si tireran dietro non pochialtri errorid'intelletto, e di azione, finche fieno diffinate o corrette dalla ragione. Ora appartiene a quella Ei ofofia, che fi chiama razionale, l'istruire la nostra mense, acciocche fi guardi dal falfo, oalmeno fia più cauta nelle cole. Ella ci prescrive le regole peresaminar la soddezza o apparenza delle medesime cofe: qual raziocinio sia bene o mal fondato nelle promesse o nelle conseguenze; come sia diverfa dalla scienza l'opinione, e quanti gradi si dieno dell'opinione medesima. Chi sa ben valersi de fuoi lumi, può sperar di schivare molti falli ed inganni pell'operate, e varie perturbazioni d'animo a noi tatvolta cagionate dai vani Fantalmi, che fenza esame abbiamo appreso da altri, ovvero formati col difettofo nostro raziocihare . Applichiamoci dunque di tanto in tanto a confiderare, fe l'Idee impresse nella FanDECIMOTTAVO: 18i tafa sieno vere o false se se l'opinione abbia accresciuti, sminuiti, o akterati gli attributi del

accresciuti, imfinuiti, o alterati gli attributi del. le cose . Quando non intervenga nel cerebro quel disordine, che appelliamo infania, o pazzia, la mente usando il buon criterio dalla filofofia fuddetta può facilmente giungere ad emendare, e rettificar molti de' noftri fregolati Fantafmi. Fra questi alcuni ci sono di poco o niuna confeguenza, come le opinioni concernenti i primi Principi delle cofe fifiche, le vere definizioni del tempo e dello spazio, la quantità del moto nell'universo, la divisibilità della materia in infinito, il vacuo, e fimili altre quiftioni, delle quali fi fa cotanto ffrepito nelle feuole, e mai non s' airiva ad una incontrastabil conclusione. Meglio è il conoscere quel più di verifimile, che si può, in sì fatte ricerche: ma l'averne anche delle falle o inverifimili Idee . contúttocche non fia bene, non è però un male, onde ne derivi alcun male al pubblico, o al privato, se pur non si piantassero de' filosofici principi, che andaffero a ferire quei della religione : Così il credere le qualità inerenti ne corpl , quando veramente fon da dire percezioni, e fenfazioni dell'Anima ( della quale fcoperta cotanto si gloriano i Cartesiani ) non si fono accorti finora i Peripatetici, che abbia recato alcuno sconcerto al Mondo. Ma è facile che fi dieno, e in fatti fi danno tante altre Idee ingannevoli, ed infuffiftenti, che postono terminare in danno dell' Anima nostra, della nostra fanità, de' nostri affari, e fe non altro, eagionare in noi degli affahni , che è bene il risparmiare.

Datemi un Fantaíma, al cui aspetto, cioè alla cui ricordanza l'Anima si suol muovere a timore. Forse coll'Idea di quell'oggetto avea pri-M s

ma la Mente fenza esame, e disavvedutamente unita l'Idea del terrore. Finche in tale flato dura quel fantasma, in mirandolo l' Anima 6 ha da fentir moffa a paventar qualche danno o male contrario all' Amor proprio. Ma esaminatene una volta con attenzione l'origine, e gliattributi . Se fi trova vera e fusiftente la ragion di remerne, in tal caso convien cercare i mezzi. fe pur ci fono, di schivar quel danno per più non temerne. O pur verrete a scoprire, che l' Idea aggiuntavi della Terribilità era vana, e che fenza ragione si affliggeva l'Anima per la vista o confiderazion di quell' oggetto: con che refterà corretto quel Fantasma, e liberata l' Anima da un molefto affanno . Tanto più poi quefto è facile, qualora ne pur fuffifta l'oggetto. Trovasi talvolta in testa di persone anche non dozzinali , e più nella plebe , che nella tal cafa , in certo crociale, o in altri luoghi s'odano ffrepiti foprannaturali, o fi veggano spettri notturni . Bafta che un lo dica, perche le ne dilati la eredenza, e fe ne aumenti il timore. Ma fusistono questi oggetti ? Signor no. Se ne accerterà folamente chi non ha paura, perchè la paura Lla e, che li fa nascere, e li mantiene. Chi noi è imbevuto delle dicerie di alcuni antichiffimi ed anche moderni fcrittori, al mirare una cometa, fente svegliarfi fubito in suo cuore la passion del timore, perchè con quella Idea va conginnta la persuafione, che un tal Fenomeno predica qualche pubblica grave difavventura . Altrettanto fa chi è entrato nell' Anno climaterico. Ogni volta che fi affaccia alla Mente quelto Fantasma, fempre è atto ad eccitar la malinconia , perchè ad effo è attaccata l' Idea, che quelto fia anno pericolofo, e fatale alla vita dell' nomo . Ma fe la Mente farà

rifleffione ai fondamenti vani della popolare opinione intorno alle comete, e alle ragioni di tanti icrittori affennati, comprovanti, che quei fono non istraordinari, ma ordinati e stabili Fenomeni della region celeffe, e nulla aver effiche fare lopra le azioni libere ed avventure de' mortali; e che i pericoli dell' anno climaterico fen tutti ideali, e sognati : allora cesseran quefli indifereti Fantasmi di recar molestia all' Anima, e il saggio se ne riderà. Ma noi alle volte non fiam di meno de fanciullini, che al mirare o un moto, ed anche un truffaldino con quella maschera nera e deforme ne concepiscono toflo orrore ed avversione; perche la lor mente . incapace allora di esame, e riflessione, immediatamente giudica, quello effere non folamente un brutto, ma anche un nocivo oggetto. E fe, la madre vorrà far paura da li innanzi al figliuolo, basterà, che gli risvegli l' Idea, o sia la memoria di qual brutto ceffo, che nella di lui Fantaffa va congiunta coll'attributo del terrore. Il primo dunque potente mezzo per guardare la mente nostra dagl'inganni, e dalle false opinioni e Idee, o per ajutarla a deporle, confiste nello fludio, e nella pratica di quella faggia filososia, che prescrive le regole di ben raziocinare e giudicar delle cole, e ci dà a conoscere la diversità delle Idee, parte vere, parte confule o dubbiofe, e parte falle, e talvolta ancora ridicole. Serve quelta per dirigere essa mente, non folo nell'efame delle materie scientifiche, ma anche per l'ufo, e commercio della vita cioè per ben regolare le nostre determinazioni ed azioni, rignardanti la fanità, e gl'interessi civili, ed anche la Coscienza di chi aspira, e sutti dubbiamo aspirare alla beata ecernità . '.m: ed it caufe in chiagimite bo no

Se ricorrete alla icuola periparetica, certamena te vi fomministra essa de' bel lumi per formare i retti raziocini, e per iscoprire i nostri, e gli altrui sofismi . Ma ivi trovate anche si utile materia infrascata da molte disutili quiftioni ? opinioni, e sottigliezze, l'imparar le quali, e il nulla imparare è stesso E poi dovendo nol fare gran capitale del tempo, cosa sommamente preziofa per la corea vita dell'uomo, perchèperderlo dietro pesca di sole vesciche? Gli ultimi tempi han prodotto in questo genere de' libri migliori, e di metodo più profittevole, e ipedito, abbiamo la ricerca della verità del Pader Malebranche; l'arte di pensare; la Logica del Fardella, e del Croufaz, e quella del P. Eduardo Corfini pubblico Lettore di Pifa; le istituzioni della fillosofia razionale del Signor de Soria, anch' effo pubblico Lettere di Pifa; la medicina della mente, e del corpo del Ticirano; un opuicolo poltumo del Descartes intorno alle regole per dirigere l' ingegno, organo degli organi dell'Hansch; ed altri simili libri. Chi non gli ha studiati da giovane, anche vecchio impiehera bene il fuo tempo in leggerli, ed imparane le maffime. Ma spezialmente utili saran quelle folosse, che ci conducono a riconoscere Dio, perche questo è il primo anello delle nostre utili cognizioni, dipendendo particolarmente da questo l'altro sommamente importante punto dell'immortalità dell' Anima umana. Non ci riuscirà di stabilire con incontra-Rabil fentenza i primi Principi Intrinfeci dela le cofe fifiche : poco ciò importa alla vita umana . Importa benst l'affedar nella mente noftra la conofcenza del primo imdubitato principio, e cagion d'ogni cola, contemplando flopra tutto, ed ammirando in tante iue maravigliofe CreaDECIMOTTA VO:

Creature: via la più facile, ed anche ficura pes trovarlo. Se farà ben regolata la mente noftra, la Fantalia non riceverà se non Idee ben ordinate, e lontane dalla falsità, o correggerà le già imprudentemente ricevute e adottate, e fi giungnerà a diftinguere l', apparenza dalla realità delle cofe. Cioè si risparmieran moltiffimi errori ed immagini, procedenti appunto dal disordine e dalla falsità delle Idee, ivi da i Senfi, e dalla mente fenza il dovuto efa-

## CAPITOLO XIX.

me imprefie:

Della Filosofia Morale , e della Filosofia Criftiana; mezzi per ben regolar la noftra Fantafia.

CE importante è lo ftudio della buona filosofia Agzionale per arricchirci delle Idee del vero e del verifimile , non edi minor pregio , e rilievo la Filosofia Morale per provvederci delle Idee del buono ipettante a i coftumi e alle azioni noftre : Poco ci vuole a discernere, che fregolata e deforme creatura fia un uomo, che fi lascia vincere da bestiali Appetiti, da malnate paffieni, e fida in preda a i vizi; perche feriumente riflettendo ; rofto ff fcaopre, che i vizj, e le difordinate operazioni vanno a terminare in danno della buona fama, o della Sanità, o delle foftanze noftre; oppure apportano nocumento al profilmo noftro,, o alla Repubblica; in cui viviamo. Se li primo chi non vede la nostra pazzia, mentre operiamo contro le giufte naturali leggi del nostro amor proprio, che c'ispirano il far del bene; e non del male a noi fteffi? Se il secondo, facile è il sava visare la nostra bestialità, perchè come mai scusare "ingiuftizia ed iniquità il nuocere agli altri , quando conofciam per cofa tauto giulta, che gli altri non nuocano a noi fiefi! Ora offervate, da che procedane i perverfi noftri coflumi . Già s'è veduto, che le idee delle cofe fenfibili, riconoclute dalla mente per utili o dilettevoli , man fenza efaminare, fe fieno anche onefie, commuovone forte gli Appetiti, o fia la Concupifcenza nostra; e tal è la lor forza impulsiva, che l'anima corre ed operar quello, che non dovrebbe, perche contrario alla retta Ragione, Conosciamo ancora per lo più, mancare l'onestà all' azione, verso cui siamo spinti, e pur la vogliamo ed eleggiamo; e ciò perchè l'Anima agitata dal focolo presente Eantaima, benche potesse, e doveffe isipendere , e frenare il fuo moto , per dar tempoalla mente di ben riflettere alle cattive confeguenze dalla proposta azione, pure va innanzi, e fi lafoia trasportare ad eleguirla. Come dunque abbiam noi da rimediare a questi perniciofi impulfi della Fantafia?

A ciò mirabilmente può giovare, il fuddetto Studio della Eilofofia de Coffumi, il cui ufizio q di farci comprendere le ruote interne, che muovono 1' Uomo alle azioni moralmente Buone o Cative; cice gli Appetiti, e le Passioni; e le forze, e i deveri del Libero nostro Arbitrio, e qual fine abbia da proferivere il Saggio a se steffe; e ciò che porta il carattere di Vizio per fuggirlo, di Viren per seguitarlo; e i lodevoli mezzi per Impedire, che i suddetti Appetiti ed Affetti non ci rapiscano al male, cioè ad azioni riprovate dalla Religion naturale, e molto più dalla Rivelata. Pur troppo noi miriam tuttodi i maligni e perverfi effetti della potenza, delle ricchezse, della bellezza, dell'amore delle voluttà corporce, della gloria, e tanti altri difordini delle noftre Paffioni . Non è già, che quefte cole,

tante

187

tante altre fimili commozioni nell'anima nostra fieno per se stesse cattive. Noi le facciam divenir tali per l'abuso, che ne facciam col non confor, marle a i dettamidella retta Ragione. Ma ecco la Filosofia suddetta, che viene ad insegnarci di ben regolar la Mente, Volontà nell'elezione degli oggetti sensibili, e di frenar l'impeto delle Paffioni, facendo fervire gli Appetiti, e le Paffioni stesse al nostro vero Bene, laddove se si lasciano fenza briglia, non fervono che al nostro ma-Ic . Questa Filosofia ci viene in parte ispirata dalla natura, perche naturalmente riflettendo alle azioni, ravvisiamo per lo più in esse della deformità, odell'ordine, e della bellezza. Parte l'acquiftiamo dall'umano commercio massimamente convertando co i Saggi e Buoni, i quali o colle parole o colle azioni virtuole a noi fervono d'ey fempio, e d'istruzione. Il compimento poi s'impara da i Libri, che ex professo trattano cos'importante argomento. La Ragione dataci da Dio naturalmente ci provvede qui dimolti lumi, ma affai più ce ne può fomministrare un Trattato laggiamente composto di questa materia. Non pochi di quelli ne ha dati l'Italia; ne è stata feconda anche la Francia; ed uno ne ho pubblicato. anch' io il quale brameret che riuscisse di qualche utilità al Pubblico. Ora fate, che l'Anima nostra merce de i documenti di sì riguadevole Scienza sia ben imbevuta di quel che conviene o disconviene a noi di operare, e che nella nofira Fantafia ella abbia altamente impresse le Masfime ed Idee delle azioni belle di onestà e virtà, e le opposte si desormi del vizio: non potremo già trattenere per questo i Fantasmi incitanti ad opere cattive, che non & presentino focolamente . davanti alla nostra mente: ma qualora eziandio fiamo ben forniti d' Idce contrarie, che ci rappre-

fentino il brutto d'effe, e il bello delle opere buone , alfora è da sperare , che la forza di questa supererà l'impulso dell'altre. Chi è mal provveduto di queste lodevoli e falutevoli Idee, sta in continuo pericolo di operar cofe indecenti. Nulla di meno perche niuno v'è, che non abbia per l' interno dettame della ragione . e pen la pratica del mondo, una general sufficiente cognizione del bene e male morale. regolarmente perciò niuno va esente da colpa . allorche lascia il primo, ed abbraccia il sedondo. All'incontro ognun vede, che vantaggio abbia ne' combattimenti della cattiva concupifcenza contro la ragione chi ha imparate dalla iana Filosofia le massime del retto operare , ed ha ben conficcate queste nobili Idee nel Cerebro fuo . Svegliandoli queste (ed è obbligato ognuno a svegliarle al bisogno, e a ben considerarle) un potente ajuto si presta alla mente per dirigere la rifoluzion della volontà, mostrandole, effer conveniente alla ragione l'anteporre ciò ch'è ordinato , a quello che è disordinato ; e che l'utilità, o la Dilettazione, che può venire da una viziofa azione , dec ceder all'utile e Diletto, che rifulta da un' azione virtuofa : giacche ficcome abbiam detto più volte, i Vizj e peccati si tirano dietro il Danno, il Do. lore, il pentimento; laddove le opere di Virtù fogliono produrre una stabile dilettazione ed utilità .

Tuttavia quantunque sia veto, che possono sommamente insuire i lumi della moral Filossia a ractificar le nostre side a careprimere gl'impulippe ricolosi delle Idee delle cose sensibili; pure convien aggiugnere, non bastar essi arendere compiutamente saggi e buoni i mortali. Trovansi nell Storia della Gentilità Filososi, ed altri chiari personaggi

ben addottrinati nella Scuola Filolofica, a'quali non mancarono molte virtù umane, e che con lodevoli opere segnalazono la vita loro . Ma niun d'effi offervarete, che non fosse nel tempo stesso macchiato di pochi o molti vizi; e se coloro andavano diritto in una parte, zoppicavano poi forte in altre. Però la Moral Filosofia, per ben affodare i suoi fondamenti abbisogna della Religione, cioè della Filosofia Criftiana. Gli fteffi Filosofi Pagani, che maggiormente si accreditaтоно per belle Maffime, o per la pratica delle virtà, quei surono, che esaltarono la Religione, e conobbero la necessità di unirla colla lor Filofofia, benche nell'una, e nell'altra abbondaffero i difetti. Non è già cosìdella Religione, è divina Filosofia de' Cristiani, in cui troviamo la perfezione, e in oltre il pregio d'effere alla portata d'ognuno, di maniera che può facilmente impararla il dotto e l'ignorante, e non meno chi ha l' intelletto acuto , che chi l' ba ottufo . E ciò perchè non ci vuel molto ad apprendere la brevità, e chiarezza de'fuoi Documenti, e questi appresi, e ben fiffati nel cuore, e nel capo, si ha tutto quel che occorre per poter vivere virtuofamente in fantificazione, e giultizia tutto il tempo del nostro foggiorno fulla Terra. Il Simbolo degli Appostoli non è già un gran Libro, ma solamente la facciata d'un Libricciuolo . Meno ancora è il Decalogo . Ed ecco in poco la Filolofia de Cristiani, che anche ogni rozza persona, unita alla vera Chiesa di Dio, può intendere ed imparare a memoria, e valersene poi per la prasiça del suo operare.

Ora datemi una persona, che vivamente creda, che v'è Dio autore e padrone del tutto, ed aver egli data all'uomo un'Anima immortale: veri-

tà, delle quali c'instruisce anche la Filosofia e la Religion naturale; ed incomparabilmente pià ci afficura la Religion Rivelata. Fate, che ca-pifca l'obbligazione di amare, adorare, e ubbidire questo gran Monarca e Paire nostro, invifibile si a'nostri occhi; ma visibile in tante sue creature, perchèda lui s'ha da riconoscere il noftro effere, e tutto quel bene, che ora abbiamo, e che incomparabilmente più abbiam da sperare hell'altra vita, effendo egli per effenza fua Rimuneratore de' buoni. Aggiugnete ancora, che l' nomo intenda la necessità di temer que-Ro Sovrano Padrone, la cui esfenzial Giustizia il porta a gastigare i cattivi se non in questa , certamente nell' altra vita . Finalmente fare ; che l'Uomo conosca, e creda il benedetto noftre Salvatore, cioè il Figliuolo di questo Dio , fatto uomo, e morto per noftro amore; pel cui mezzo, e merito a nol vengono tutti i beni soprannaturali in questo mondo, e una Gloria immenfa, fe a lui faremo fedeli, verrà nell'altra vita. Ecco giunto l'uomo alla Filofofia Criftiana, eccolo provveduto di un'armefla d'Idee, piccola si, ma di tal forza ed attività, che può baftare a tener in freno, e fate fmontar tutto in vigore delle idee fenfibili , dall'aspetto delle quali si fente l'Anima commossa a quelle disordinate azioni, che noi appelliamo peccati, e fappiam, che dispiacciono a Dio . Figuratevi Uomo o Donna , la cul mente abbia ben conceputa col folo ajuto della natural Filosofia l'Idea dell'Oneftà, imprimendola nella Fantafia con turti i bei colori , che la corteggiano, cioè come virtà commendata de ogni Saggio, e tanto in fatti degna di lode; e i diversi buoni effetti , che essa produce, al contrarto della difonestà, a cui ten-

DECIMONONO. gono dietro tanti mali . Può effere , che questa fola Idea farà fufficiente a far fronte a tutte le Tentazioni contrarie, vegnenti dall'impulso delle idee feduttrici portate da 1 Senfi; cloè dalla vista de'corpi molto avvenenti , o dall' udito delle preghiere, delle lufinghe, e pur dall'efi-bizion di regali, o dalle promefie di molti vantaggi. Ma se a questa nobile Idea dell'onestà si aggiungerà la ferma perfuasione, che tal Virtu è fommamente amata, e comandata da Diog indubitato premiatore di chi offerva le giuftifime fue Leggi; e che per lo contrario l'impurità da lui odiata, e condannata ci fa perdere la di lui Grazia, e meritare i suoi gastighi: allora crescerà a dismifura la forza della mente per combattere contro le Idee motrici della rea concupifcenza, in guifa tale che o effe non ardiran di affacciarfi; o fe pur fi presenteranno al guardo dell' Anima, facilmente ancora faranno accolte con abborrimento, e dileguate. Ma all'udire gli encomi della Moral Filosofia, e molto più al decantarfi qui l'energia della Filosofia Cristiana per vincere le per così dir fegrete fuggestioni al mal fare, procedenti dalla noftra Fantafia; cade subito in pensiero a i Lettori di chiedere, onde venga, che con tutti gli ajuti della Religione di Cristo, pure s'incontrino da per tutto tanti cattivi Uomini, e tanti peccati! La risposta è

riferbata al Capitolo feguente.

# CAPITOLO XX.

Delle cagioni Fisiche degl'insulti perniciosi della Fantasia, per quel che riguarda le azioni Morali, ed altri mezzi per frenarli.

TON v'è persona, che abbia la mente sana, non v'è Filosofo di qualunque Setta ch'ei fia, il quale non riconosca, che il vivere secondo la norma della virtà è lo stato convenevole a chi ha avuto in parte sua la Ragione, e defidera quella felicità, di cui è capace il mondo nostro mischiato di tanti guai : e che la vita de viziofi è di troppo sconvenevole alla natura umana, e regolarmente conduce all' Infelicità. Ma niuno altresì vi è, che non fenta le difficoltà ad effere buono , e la facilità a divenir cattivo. La cagione di ciò l'abblamo dalla Teologia Cristiana. Ne abbiam di sopra aecennata anche l'origine Filica . Ora convien offervare ( e l'offervo anche Orazio) effere minore per lo più l'impressione, che fanno nella Fantafia le Idee portate dall' organo dell' Udito, che le procedenti dall'organo della viita. Quand'anche non le ne sappia conoscere la cagione, é la maniera, poco importa. Basta bene, che la sperienza ce ne assicuri. Il racconto della bellezza altrui, d'una battaglia della magnificenza d'un monarca, certamente produce Liee, che possono imprimersi vivamente nel Cerebro nostro; ma non farà mai tanta questa impressione, quanta ne verrebbe dall' oculare ispezione di que' medesimi oggetti. Oltre a ciò noi offerviamo un differente effetto nella vista, perche se miriamo un oggettoreale, vanno le specie d'esse a conficcarsi forte nel Ce-

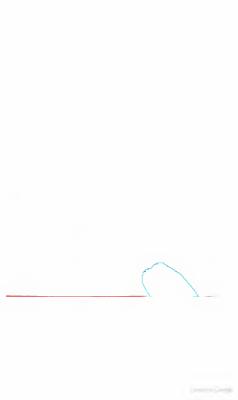



#### VENTESIMO:

rebto; ma non han già ugual forza quegli oggetti, sa il vediamo folamente dipinti, o se
ci vengono rappresentati in uno specchio; perchè presto ne ipariscono le specie, veriscandosi
ciò, che nella Canonica sua Epissola scrisse San
Giacopo Appositolo di, chi considera vultum nativitatti sue su specaso. Consideravultum nativitatti sue su specaso. Consideravultum nativitatti nella superio. Consideravultum nativitatti sue su specaso. Consideravultum nativitatti sue su specaso. Consideravultum nativitatti sue su specaso.

Esta superiori estimati
gializato terrore, o dilettazione nell'Anima.

giardo terrore, o dilettazione nell'Anima.

Quel, che più merita qui considerazione; fi è la notabil differenza , che paffa tra le Idee fenfibili , e le intelletuali . Poffono quefte a noi venire anche per via de' tenfi , cioè o leggendo libei , o ascoltando i maeftri ; ma non perciò lasciano d'esfere intellettuali. I nervi degli occhi altroallora non fanno, che portare alla Fantafia quelle lettere , e parole ; e i nervi degli orecchi altro non vi portano, che il fuono di quelle parole . L'intelletto solo discerne poi ciò , che vien fienificato da quelle parole e voci. Ora fe noi confultiamo l' operar degli nomini, trovianio , non aver bene ipeffo tauta forza impulfiva le Idee mentali, quanta ne han le fenfibili. Figuriamoci uno, che fappia, e confessi la bellezza della virtà, la deformità del vizio : che abbia anche appresi i più nobili assiomi de' savi antichi, e della moral filosofia, e conosca la ragionevolezza di tutte queste dottrine, ben avvertite dalla fua mente Con tale apparato d' intellettuali Idee devremmo credere , che coftui riporterà fempre vittoria contro le fenfuali Idee , incitanti lui alla laicivia , alla vendetta , a contratti di guadagno illecito ; ad eccessi di gola . Così devrebbe effere. a pur fovente non è così .

Aggiungali, che chiunque professa la santa Religione di Cristo, certamenta ha una conveniente Idea di Dio , del Paradiso , e dell' Inferno; fufficientemente fa, quali azioni dispiacciano al divino nostro legislatore , e qual gastigo sia preparato al violatori delle sue leggi . E pur tanti fi trovano , che ad onta di queste falutevoli Idee della verità e giustizia, delle quali è persuasa la lor mente, la dan vinta alle tentazioni, cioè fi lasciano talvolta o spesso rapire ai peccati dalle Idee provenienti dai fenfi, dandofianche in preda ai vizi, e dormendo in effi . tuttochè non lasci la coscienza, o sia la mente stessa di andarli avvertendo della fregolatezza di quel vivere , dell'ira di Dio, e de' presenti mas li effetti dell'iniquità , e de' maggiori riferbati nell'altra vita. Che possano avere la stessa forza le Idee intellettuali , che le fensibili , per muovere l'Anima nostra alle operazioni , non credo, che alcuno lo possa negare, da che la iperienza ci fa veder tanti altri , che condotti solamente dagli Assomi della morale , o dai documenti della religione; che sono pascolo dell' intelletto, vivono faggiamente, vincendo tutte le fuggestioni degli oggetti sensibili ; ed altri feguendo varie opinioni , anch' esse parti dell' intelleto, operano in sì diverse maniere. Anzi maggior vigore dovrebbono semper aver le Idee formate dalla mente, che le apprele per via de' fenfi ; confiderata la superiorità dell' Anima riipetto al corpo. E pure, torno a dirlo, la pratica ci fa vedere il contrario.

Ora tre, a mio credere, sono le segrete fisiche cagioni, per le quali la Fantasia può trarre l'Anima ad eleggere I beni sensibili, benche riprovati dalla ragione, e a noi nocivi, senza attes

nerli

herfi all'Idee dell'intelletto, che ci dovrebbero dirigere, e possono illuminarci per eleggere il veto onesto bene . La prima è , che ne' beni sensibili, fieno utili ,, o dilettevoli , non fi dura fatica a tosto riconoscere l'utilità o la dilettazion , che fie può provenire ! Appartiene certo alla mente il riconoscere negli oggetti i caratteri dell' utile; e del dilettevole : ma ogni lieve pratica e sperienza delle cose sensibili ne puo fare avvertitala mente. Offervate i fanciulli con quanta facilità imparino a conoscere per bene utile l'aver danaro, e regali , per cosa dilettevole la mufica; i divertimenti, le belle vesti ; e certi cibi e bevande . Cosi chi è cresciuto in età . agevolmente intende il diletto o l'utilità , che può rifultare da certe azioni spettanti al tatto, dal posseder molta roba, dal comandare ad altri. e così discorrendo. L'uso ancor della vita ci fa del pari affai sperti a distinguere in tanti oggetti ciò, che è ingrato o nocivo. Non è già a noi così facile il discernere il bene onesto, cioè qual bene o utile o dilettevole convenga alla retta ragione , perchè questo , siccome puramente intellettuale : efige raziocinio e speculazione : al qual mestiere molti son disadatti , alcuni quafi impotenti, ed altri per loro negligenza non vi vogljono applicare per non ifcomodar la quiete del loro intelletto . Non è dunque da frupire, se noi facilmente corriamo ad eleggere quegli oggetti, che al primo afpetto ci promettono utilità o dilettazione, senza punto riflettere, ie fia conforme alla ragione cotale elezione, e senza considerare le perniciose confeguenze, che ordinariamente tengono dietro alle azioni illegite. Colpa del nostro intelletto , the non fa il fuo dovere , è quella bia-

fimevol elexione, e non già della Fantafia la quale secondo le leggi della natura opera anche quando ci rappresenta oggetti ed azioni riprovate dalle Leggi della Morale Cristiana, ed, anche della filosofia . A questo disordine massimamente son soggetti i giovani, perchè in essi grande è. l'energia dell'immaginativa, feroci gli spiriti animali del corpo, e debole all'incontro la ragione, ficcome gente mal provveduta di lumi, di inerienza, di freni. Voi perciò mirate questi sbrigliati polledri, ienza fare riflessione alcuna alle. cole cattive , e alle pessime lor conseguenze ; precipitar nelle voragini della lascivia, lasciarsi portare dall' ira a pericolosi sconcerti, o dalla. vanità o dal giuoco a fialacquar quelle fostanze, che non tornano più . In alcuni si vede sare naufragio nel medefimo tempo l'anima, la fanità,

la riputazione, e la roba.

La jeconda cagione dell' impulso delle Idee fenfibili confifte nella prefenza degli oggetti, rapprefentati in effe Idde. Natural proprietà è questa delle noftre Idee, fieno intellettuali o fenfibili . che le l'oggetto d'effe è lontano o di tempo o di luogo, non commuovono l' Anima; cioè i nostri appetiti con quella gagliardia, che fa l'oggetto vicino o prefente. Niun bisogno di prove ha quefla verità, perchè tutto di sperimentiamo, succedere in noi una viva apprensione delle cose presenti, Superiore alla cagionata delle lontane. Che se talunodiceffe, darfi mercatanti, che fan lunghi viaggi, mosti dalla speranza di un guadagno lontano ; e tanti, che si muovono dall'Europa per andare in cerca dei sì rimoti tesori dell'Indie, si ha da rispondere, che la grandezza d'un bene lontano sperato può effere equivalente o superiore alla forza d'un bene minore presente. E in oltre venire prinVENTESIMO.

principalmente la commozion dell'appetito in que fti tali non dai telori lontani , ma dalla vifta ; e dall'esempio di altri mercatanti , e di altre persone, che si sono arricchite ne'viaggi suddetti. Il mirar la buona fortuna di costoro ferve di iprone", e d'incitamento agli altri per un fimile tentativo . Finalmente se a costoro fosse proposto, non diro un eguale, ma' anche un molto minor bene presente, e facile a confeguirsi, lascierebbono tosto andare il lontano per attenerfi al vicino. Ora molte delle Idee puramente intellettuali ci rappresentano oggetti, che a nol fembrano affaiffimo lungi da noi , e perciò non producono nell' Anima nostra quella commozion, che viene dalla presenza delle cose. Ci può egli effere più efficace frene contro le tentazioni, cioè contró gl'impulsi della nostra Fantasia incitanti al male; che la memoria di quei, che appelliamo i novissimi dell' nomo ? Pur questi per l' ordinarto non fanno quell'impressione, e frutto, che dovrebbono . Non per altre , le non perche l' inferno e il Paradifo ce li figuriam lontani le migliaja di migilia; e noi sogliam lufingarci, che fra noi , la Morte , e il Giudizio di Dio avrà a passare una ben lunga fila d' anni . Nella steffa guisa perchè l'utilità o il disetto proveniente da qualche rea azione è presente, ci folletica all'elezion d'effa , ne basta ad impedirla l'appresson de mali e danni, che ne possono nanascere; perche lontani. E tanto più siamo spinti ad abbracciare il bene presente, allorche abbiamo, o ci figuriamo d'aver anche maniera di schivare i mali lontani , o di non perdere i beni , che l' Anima mira in lontananza , riserbati all'altra vita.

Per terza cagione del forte impulso degli og-



getti fensibili s'hada considerare l'ordinaria mòltiplicazion degli atti , per li quali diventano fempre più vivaci pella nostra Fantasia le loro Idee, e la maggior forza della confuetudine per commuovere l'Anima alle passioni , e agli appetiti. Che ciò fisicamente avvenga , non è da dubitarne, benchè mon affai si conoica in ciò la maniera, con cui operi la natura. Quanto più un amante mira il volto, e ote le parole della persona amata, tanto più questa Idea acquista vigore per commuovere gli appetiti suoi. Sia perche maggiormente si conficchi ed assodi una tale Idea nel cerebro, o perchè i replicati guardi , e colloqui vadano inovendo fempre nuovi affalti all' Anima , o pure per altra a noi occulta ragione ; la verità è , che se ne prova questo effetto. Il medesimo avviene al conquistatore, che divora coi desideri il paele vicino: all'amante dell'osteria, al Ladro, al vendicativo, e ad altri . Non succede già la medesima fortuna all' Idee intellettuali della giustizia, della temperanza, della mansuetudine, e dell' altre virtà . Quando anche non manchino queste al libro della Fantasia di molti, almeno ion ivi fcritte con caratteri deboli , perche non vi fi fa mente sì spesso, come alle senfibili ; laonde non effendo rinforzate di tanto in tanto, non portano quella vivacità, che occorrerebbe , per 'refistere all' empito degli oggetti utili o dilettevoli , moventi l'Anima alle operazioni viziofe. Chi fappia, oltre a queste, altre cagioni fisiche , dalle quali proceda , che si sovente prevagliono i Fantalmi delle cose senfibili alle Idee del bene onesto , non dirò ne' perduti ne'vizi , e negli fcapeftrati ed 'abituati ne' peccati , ma in chi ancora abborifce le



azioni mai fatte , e peccaminose , e sa valersi della sua ragione in altriaffarl : le potrà aggiungnere a queste. Intanto dopo a er noi scoperra l'origine fisica delle nostre azioni moralmente cattive, resta da vedere, oltre al soccorso delle tre filosofie di sopra accennate, se resti altru' mezzo di ajutar l' Anima , affinche non foccomba all' urto delle Idee fedutrici ; inclinanti al male . Dissi inclinanti al malfare , dovendo noi tenere per certe , che non può mai la postanza della nostra immaginazione incatenare e foggiogare il libero nostro arbitrio in maniera che l' Anima non possa ripulsarne l' empito, o ripigliare il dominio che sopra d'essa Fantasia a lei compete. Imperciocchè la volontà nostra naturalmente ritien la possanza di sospendere l' afenso suo a qualsivogita proposizione, che le venga fatta dall'intelletto, per meglio elaminare occorrendo, se quella contenga il vero o il falso, il giusto o l'ingiasto, l'onestà o disonestà, l'utilità o il danno. Non facendolo noi . e contentendo ad occhi chiusi al falso, all' ingiustizia, e precipitando in azioni contrarie alla ragione, alle leggi di Dio, e al nostro vero bene, come potremo poi scusar la negligenza e colpa noftra ? Felice pertanto chi fa per tempo avvezzarfi a rompere il corio i mpetuofo della Fantafia , e fa coniervare una tal quiete . e libertà di mente , per cui può pacatamente pesare i motivi di operar più tosto nella maniera confacevole alla ragione; che a'nostri brutali appetiti . Queste ragioni non mancano mai a chi faggiamente ama se stesso, e cerca il suo vero bene . Accenniamo dunque in poche . parole ciò, che suol giovare all' uomo nel continuo cambattimento dello spirito col corpo ,

ed è a noi insegnato in tanti libri, e massima-

mente in quei de'Santi.

In primo luogo è da desiderar la buona educazion de'figliuoli , argomento trattato da varieccellenti maestri. Chi ben alleva quelle tenere piante, può sperarne buon frutto a suo tempo. Convien dunque piantar di buon' ora nel loro capo delle falutevoli Idee, ispirando ad esti le massime sante del Vangelo, l'amore delle azioni buone , l'abborimento alle cattive, e mostrando loro la bellezza ed utilità delle prime, la deformità, e le perniciose conseguenze dell'altre, con dipingere spezialmente agli adulti la saviezza di questo odi quel giovane, e gli ipropositi ed eccessi di quegli altri. Perchè tanto può nella nostra corotta natura, e sopratutto in quella de'giovanetti portata all'imitazione l'esempio altrui : troppo è necessario il buono de'genitori , e il difendere quell'imprudente età dall' apprendere dal cattivo ejempio altrui le Idee della superbia, della lascivia, dell' intemperanza, del giuoco groffo, e d'altri dilettevoli , ma dannosissimi vizi . Parlo di lezioni, che ognun fa, e pure non fi veggono da tanti e tanti messe dipoi in pratica . Fortificata per tempo l' Anima giovanile con faggi documenti , e colle Idee della Virtù , e tenuta lungi dall'aspetto di certi luanghieri vizi, finche sia formato il giudizio : si . può dir provveduta d'armi potenti per far fronte ai Fantasmi incitatori del malfare. Non è già per questo, che sia in salvo la rocca dell' Anima, offervandofi tanti giovani ben educati, i quali appena fon lasciati in balia del loto cervello, e spezialmente se di focosa natura, che si mettono a rompicollo per la via dell' ini-

201

iniquità . Resta nulladimeno speranza, che ceffato il bollor dell'età , il seme soffocato del le Idee di sapienza risorgerà , e darà in fin buena messe . Non mancano i traviati , ne' quali le buone maffime bevute nella verde età , ed unite ai difinganni , fervono a rimetterli nel buon cammino. Si dice d'una nazione, le cui persone fino all'età di quaranta anni operano da pazzi, ed, allora folamente cominciano a vivere da faggi. Questa è un'Iperbole , perchè ivi ancora tanto dell'uno , che dell' altro feffo più fono fenza paragon coloro, che menano con saviezza la lor vita non meno nella gioventù , che negli anni seguenti . Comunque nondimeno sia , sempre sarà un gran vantaggio l' aver di buon'ora imparato, e fissato nel cerebro, che il noftro vero bene altronde non può venire , se non dall' amore , e dalla pratica della Virtù , e non già dai Vizj e Peccati.

Secondariamente, perchè s'è veduto qual poffanza abbiano per muovere l'Anima nofira le Idee fenfibili , qual debolezza le intellettuali per refiftere ad effe chi unque ama d'effere laggio , e vero feguace di Crifto , dee far quanto può per accre/cere il vigor di quelle maffime , ed i que foli principi del retto operate , che fono infegnati dalla fanta religione , o dalla miglior filofica , nè vengeno dai fenfi , ma folamente fon dall'intelletto nofiro apprefi, e riconofciuti per veri , per convenienti alla retta ragione , ed atti a produrre la vera nofira felicità . La maniera di aumentare il vigore , e la vivacità delle fallutevoli Idee intellettuali spectanti alla morale , e alla Fede Criffiana, per quel che riguada il rozzo ed Criffiana, per quel che riguada il rozzo ed VENTESIMO.

medefimi Senfi, perchè questi tornano tante, volte a mirare, o afcoltare, o gustare ec. e con ciò a ruferire questi stessi oggetti, che compariscono si utili o dilettevoli." Di simili atti replicati abbliognano eziando le Massime ed Idee intelletruali, se han da muovere con cenergia il Anima nel consiste contra delle corporee. E ciò si ottlene coll'udir sovente la parola di Dio, che è la Filosofia, e Medicina più efficace delle Menti

nostre.

'Un eguale, anzi maggior profitto fi può ricawar del frequente studio delle divine Scritture, le cui fante parole ed istruzioni venute dal Cielo hanno una particolar Virtà per ispirare a noi, e fortificare in noi la conoscenza , e l' amore del retto operare , e di tutte le virtà . Ha ben da rimproverare, 'ed accusar se stesso di una fupina trascuraggione chiunque può leggere ed intendere que facrofanti libri , e fa in cofcienza fua di non averli mai letti una volta in vita sua, contento di quel poco, che se ne treva ipario altrove. Appresso la lettura de Santi Padri, e de migliori libri Afcetici, o fia di Divozione, utiliffimo pascolo farà per alimentar le buone Maffime del viver Criffiano , e per renderle più familiari all' Anima, allorche vuol farle guerra l'Immaginazione co i Fantasmi degl' illeciti fenfibili oggetti. Diffi de' migliori libri, perchè questo utilissimo ed importante argumento al pari d' ogni altro compreso nella sfera delle cole scientifiche ha prodotto un' ecceifiva copia di Volumi, di Libercoli, di Novene, d'orazioni , buona parte de' quali , ficcome opere superficiali , meglio sarebbe , che non fossero mai venuti alla luce . Non già che

CAPITOLO the nuocano o meritino condanna, ma per elfere cagione che l' Anime buone non cerchino i libri magistrali della divozione, dove si trova il fugo fostanziale della pietà , e l' una zione dello spirito. Incomparabilmente poi crescerà il profitto dell' Anima, per chi alla lettura de' buoni libri potrà , e saprà aggiugnere la contemplazione, e meditazione de lacrotanti Mifteri . e de' divini infegnamenti della Religiou Cristiana . Beati per questo i Santi, felice tante persone pie, che s'applicano a si fruttuoso esercizio. Piena e la lor testa d'Idee della Religione; di quel Dio, che tanto amano; della vita di quel divino Salvatore, che serve di norma alla lor propria; e di quel Paradifo , a cui continuamente aspirano, e che sperano dall'infinita Clemenza di Dio per li meriti del suo benedetto Figliuolo . Questi sono i lor familiari Fantasmi, tutti consiglieri delle virtà . La Meditazione sempre più la va avvalorando. Non e già, che talvolta non possano loro affacciarfene anche de' maligni procedenti dai fenti a massimamente per chi vive nel secolo . Ma rifyegliando l' Anima quelle opposte massime .

toria. Una particolare ispezione poi merita la virtà della continenza. Per certa forta di perfone, e spezialmente per chi si dedica al celibato, non basta una buona provvision di quelle falutevoli Idee spirituali : d' uopo è ancorà il fuggire, per quanto si può, le contrarie portate dai fensi . Può ben chi si treva in tale stato guernirsi di buone armi; ma ove non cesti di frequentar persone di sta-

che han tanto polio, vantaggiolo fuol rinscire il combattimento, non difficile la vitto diverso, egli ne riporterà delle Immagini sì focole, che metteranno a rischio ogni suo buon proponimento. Anche i Santi , e le persone più rintanate ne' Chiostri, perchè non possono bandir le Idee fenfuali portate dal Secolo, o apprese ne teneri anni, fon foggetti a pericolofe hattaglie; quanto più poi chi le va ferapre più accumulando, e invigorendo coll'andarne a caccia nel civile commercio ? E ciò perchè anche gli umori del Corpo fegretamente concorrono a mettere in moto le piacenti Immagini della Fantasia, talmente che la ragione pena a resistere . Però ritiratezza per questi tali., applicazione allo studio. delle Lettere, ed occuparis in altri onesti efercizi, con fopra tutto ricordarfi, che l'Ozio è un veleno, maffimamente per chiunque ha temperamento vivace, spiriti rigogliosi. Ad alcuni ancora gioverà, o farà necessario il mutar paese, acciocche la varietà degli oggetti , e la novità de Fantasmi faccia imontar la ferocia di quelli , che aveano preso di superfluo troppo possesso nell' Immaginazione, e cagionavano que fintomi nell' Anima.

Finalmente dopo sì bell'apparato di mezzi fin qui rammentati, parte utili, e parte necessari per rintuzzare l'orgoglio della nostra Fantasia, allorchè ci iollecita co' suoi Fantasmi a prevaricare, ci resta una dolorosa contession da fare. Cioè che noi fiam Creature iniperfette, vasi di creta troppo esposti alla fragilità, con Appetiti innati, che ci portano alla Luffuria, all'Intereffe, all'Invidia, alla Vendetta , all'Impazienza , alla Superbia , alla Gola, e ad altri eccessi; e ci troviamo attorniati da tentazioni, cioè da oggetti fensibili, i quali portati alla Fantafia, non può aftenersi l'Ani-

ma dall'apprenderli, e dal provarne commozide ne . E contuttoche niuna cagion fi dia o interna o esterna, che la necessità poi ad eleggere il male morale ; pure proviamo in hoi un grande pendio ad eleggerlo . Tale è il nostro prefente fato, di cui si dolgono anche i Santi, di modo che niun di noi, finche vive fulla terra, fia quanto a voglia dotato di virtà , gode il privilegio dell' impeccabilità . Che ripiego dunque resta , per non inciampare e cadere ! Ce l'ha inlegnato Il divino Salvator nostro ; cioè l'Orazione a Dio; utile non folo , ma necessario mezzo in questa vita per resistere alle tentazioni ... Non oftante la debolezza noftra ; affaiffimo potrà chi ricorre di buon cuore per ajuto a chi può tutto . Egli è quello, che invocato con viva fede non permetterà, che noi soccombiamo. Egli è, in ogni occasione ; ma spezialmente in questa , ha da effere la speranza nostra . Però il meftier nostro dovrebbe dirfi quello di volgere gli occhi, e le voci noftre, allorchè ci fentiamo affaliti da perversi Fancasmi , al nostro buon padre Iddio e al dilettissimo suo Figlio Crifle Gesti, affinche ci porga la mano; e ci guardi dalle cadute . Fra tanti bei Salmi e Preghiere, che a questo proposito ci somministra la Chiefa fanta , affinche imploriamo il necessario ajuto di Dio, a me sembra pure espressiva la seguente Orazione : Deus , qui nos in tantis periculis conflitutes pro bumana feis fragilitate non poffe subfiftere; da nobis falutem Mentis & corporis , ut ed , que pro peccatis noftris patimur ; te adjuvante vincamus . Cioè : o Dio , il quale (apete , che noi posti in mezzo a tanti periceli , non possiamo a cagion della nostra fragilità tenerci ritti : deb! concedeteci falute di Mente

VENTESIMO. , 207

e di corpo, acciecche cell'ajute vostro arriviamo a vincere le tentazioni, e tribulazioni, a noi cagionate da nostri peccati. Da questo ioprannatu-rale soccorso ha da venire la principal nostra fiducia di rimaner superiori alle suggestioni della Fantasia, delle cui forze altro non mi resta a parlate.





# NOI RIFORMATORI

### DELLO STUDIO DI PADOVA.

Concediamo Licenza a Giospani Gatti Stampator di Venezia di poter riltampare il Libro intitolato Dalla Forza della Fantafia Umana di Lodovico Antonio Munestori cc. riftampa; offervando gli ordini foliti in materia di Stampe, e prefentando le Copie alle, Pubbliche Li, brarie di Venezia, e di Padova.

Data li 11. Luglio 1783.

( Andrea Tron Kav. Proc. Ref.

( Nicolò Barbarigo Rif.

( Alvise Contarini 2º. Kav. Proc. Rif.

Registrato in Libro a Carte 87. al Num. 811.

Davidde Marchefini Seg.



